#### INDICE DELLA

COSTITUZIONE DELLA

#### REPUBBLICA ROMANA

BIBLIOTECA DI STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA - ROMA

> RARI Misc. a.9/6



EX LIBRIS
MARIO BATTAGLINI



aca de las

100000000



Pari: Kir. 2.5/6

# INDICE

## DELLA COSTITUZIONE

DELLA

# REPUBBLICA

ROMANA

# DELLE LEGGI RELATIVE

Pubblicate in Roma dai Generali della Repubblica Francesc MASSENA, DALLEMAGNE, GOUVION St. CYR.



IN FULIGNO

Per il Cittad. Gio. Tomassini Stampat. Nazion. Anno VI. Repubblicano (1798. V. S.).

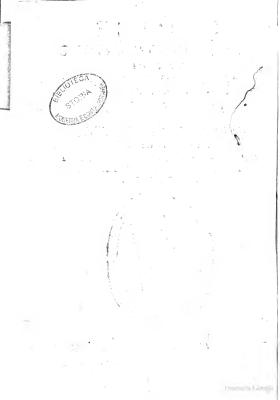

## INDICE DE TITOLI DELLA COSTITUZIONE

D E L L A

# REPUBBLICA

Pubblicată în Roma li 27. Piovoso Ann. 6. della Repubblica Francese (25. Febbr. 1798.) dal General MASSENA.

#### DICHIARAZIONE.

| e Diritti, e Doveri dell' Vo. | pag. | Ì,  | Articoli | 22. |
|-------------------------------|------|-----|----------|-----|
| Doveri.                       | pag. | 3.  | Articoli | 9.  |
| TITOLO                        | 1.   |     |          |     |
| Divisione del Territorio.     |      | ٠,  | pag.     | 5.  |
| TITOLO                        | II.  |     |          |     |
| Stato politico de Cittadini.  |      |     | pag.     | 5.  |
| TITOLO                        | III. |     |          |     |
| Comizj TĪTOLO 1               | īV   | • • | pag.     | 2   |
| Assemblee Elettorali.         |      |     | pag.     | 9.  |
| Potere Legislativo.           | V.   |     |          |     |
| totele registation.           |      |     | pag.     | 12  |

| 4                                           |       |             |
|---------------------------------------------|-------|-------------|
| Tribunato.                                  | pag.  |             |
| Senato.                                     | pag.  | 17.         |
| Della garanzia de' Membri de' Consigli Legi |       | ,           |
| slativi.                                    | pag.  | 10.         |
| Relazioni de' due Consigli tra di loro.     | pag.  |             |
| Promulgazione delle Leggi.                  | pag.  | 24.         |
| TITOLO VI.                                  | /.    |             |
| Potere Esecutivo.                           | Hag.  | 25.         |
| TITOLO VII.                                 | (     |             |
| Corpi Amministrativi, e Municipali.         | pres. | 31.         |
| Amministrazione della Giustizia.            | pag.  | <b>36.</b>  |
| Disposizioni generali.                      | pag.  | <b>гб.</b>  |
| Della Giustizia Civile.                     | pag.  | 37.         |
| Della Giustizia Censoria, e Criminale.      | pag.  | 38.         |
| Dell' Alta Pretura.                         | pag.  | 44.         |
| Alta Corte di Giustizia.                    | pag.  | 46.         |
| TITOLO IX.                                  |       |             |
| Della Forza armata.                         | pag.  | 47.         |
| Della Guardia Nazionale sedentaria.         | pag.  | 48.         |
| Della Guardia Nazionale in attività.        | pag.  | 49.         |
| TITOLO X.                                   |       |             |
| Istruzione pubblica.                        | pag.  | 50.         |
| TITOLO XI.                                  |       |             |
| Finanze.                                    | pag.  | 5T.         |
| Contribuzioni.                              | pag.  | 51.         |
| Grande Questura, e Contabilità.             | pag.  | <b>5</b> 3· |
| TITOLO XII.                                 |       | -           |
| Relazioni estere.                           | pag.  | 55.         |
| TITOLO XIII.                                |       |             |
| Revisione della Costituzione.               | pag.  | 56,         |

#### TITOLO XIV.

Disposizioni generali.

Dalla pag. 59. alla 64.

#### INDICE DE' TITOLI

DELLE LEGGI RELATIVE

### ALLA COSTITUZIONE

DELLA

# REPUBBLICA

#### ROMANA.

#### LEGGE.

Sulla Divisione del Territorio della Repubblica Romana. pag. 1.

#### LEGGE.

Sulla tenuta delle Assemblee Tribuli, dei Comizj, e delle Assemblee Elettorali. pag. 20.

Funzioni delle Amministrazioni del Dipartimento, e delle Municipalità per preparare la Tenuta delle Assemblee Tribuli, dei Comizj, e delle Assemblee Elettorali. pag. 20.

S. Registri Civici . pag. 21.

§. 2. Titoli de' Cittadini, che hanno diritto di votare. pag. 22.

💃 3. Del numero, e del luogo delle Assemblee 🛸

|            | Tribuli, e dei Comizj.                       | pag. 22, |
|------------|----------------------------------------------|----------|
| 6.         | 4. Come le Amministrazioni di Dipartimen     |          |
| Ą          | to debbono indicare le elezioni da fars      | 1        |
|            | nelle diverse Assemblee.                     | pag. 27  |
|            | TITOLO II.                                   |          |
| For        | mazione, e regolamento delle Assemblee Tra   | - /      |
|            | buli. Comizi, ed Assemblee Elettorali.       | pag, 27  |
| 6.         | 1. Epoca delle Aperture di queste Assemblee. | pag. 27  |
| 6.         | 2. Riunione delle Assemblee sotto la pres    | 4 '      |
|            | denza provisoria del Decano d'età.           | PS. 27   |
| 6.         | . Elezione del Presidente, del Segretario    | ,        |
|            | e degli Scrutatori definitivi.               | pag. 20  |
| 6.         | 4. Deliberazione sulle qualità ricercate pe  | er       |
| et .       | votare.                                      | pag. 29  |
| 6.         | 3. Verificazione de poteri dell' Assemble    | a -      |
| -          | Elettorale.                                  | pag. 3   |
| 6.         | 6 Distribuzione de' Membri dell' Assemble    | a        |
|            | in Burd.                                     | pag. 32  |
| <b>§</b> . | 7. Regole generali d'ordine, e di Polizia    | Pag. 33  |
| S.         | 8. Delle comunicazioni fra parecchie A       | S-       |
| 1          | semblee in corrispondenza.                   | pag. 3   |
|            | TITOLO III.                                  |          |
| De         | gli Scrutinj.                                | rag. 3   |
| §.         | 1. Divisione degli Scrutinj in molte specie  | , pag. 3 |
| <b>S</b> . | 2. Dello Scrutinio Individuale.              | pag. 3   |
| 6.         | 2 Scrutini di lista.                         | pag. 3   |
| 6.         | 4 Pegole comuni a tutti gli Scrutinj.        | pag. 4   |
| 5.         | 5. Verificazione de Suffragi.                | pag. 42  |
|            | LEGGE.                                       |          |
| Sop        | ra l'organizazione dei Consigli Legislativ   | •        |
| *          | e sopra l'ordine delle deliberazioni.        | pag. 4   |
|            |                                              |          |

e.

,

# TITOLO L

| Composizione, e rinovazione periodica d'ogr      | ıi 🤻      |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Consiglio .                                      | pag. 44   |
| TITOLO II.                                       | 1         |
| Degli Uffiziali, che ogni Consiglio Legislativ   | Jo        |
| nomina nel suo seno, e fuori del su              | <u>10</u> |
| seno.                                            | pag. 46.  |
| TITOLO III.                                      |           |
| Disposizioni della Sala d'ogni Consiglio,        | pag. 49   |
| J TITOLO IV.                                     |           |
| Tenuta, e regolamento delle Sedute.  TITOLO V.   | pag. 50.  |
| Ordine delle discussioni, e delle deliberazioni, | 10/40° 52 |
| TITOLO VI.                                       | pag. 53.  |
| Elezioni .                                       | pag. 58.  |
| LEGGE.                                           | . :       |
| Sulla Organizazione del Ministero,               | pag. 62.  |
| Attribuzioni del Ministro della Giustizia,       | e         |
| della Polizia.                                   | pag. 62.  |
| Attribuzioni del Ministro dell'Interno.          | pag. 63.  |
| Attribuzioni del Ministro delle Finanze,         | pag. 64.  |
| Attribuzioni del Ministro della Guerra, del      |           |
| Marina, e Relazioni estere.                      | pag. 64.  |
| LEGGE.                                           |           |
| Sulla organizazione, e sulle funzioni dei C      | or-       |
| pi Amministrațivi                                | pag. 67.  |
| TITOLOIL                                         | •         |
| Amministrazioni Dipartimentali.                  | pag. 67.  |
| §. I. Della loro organizazione.                  | pag. 67.  |
| §. 2. Funzioni delle Amministrazioni Dipa        |           |
| mentali.                                         | pag. 69.  |

| 8                                      |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| 1. Contribuzioni.                      | pag, 69.             |
| 2. Beni Nazionali.                     | pag. 70.             |
| 3. Istruzione pubblica., Stabiliment   | ti ecclesia-         |
| stici, Soccorsi pubblici.              | pag. 70,             |
| 4. Lavori pubblici.                    | pag. 71.             |
| 5. Polizia generale.                   | pag. 71.             |
| TITOLO II.                             |                      |
| 5. 1. Organizazione delle Amministra   | zioni Mu-            |
| nicipali.                              | rag. 72.             |
| §. 2. Funzioni delle Amministrazio     | ni Muni-             |
| cipali.                                | pag. 74.             |
| TITOLO III.                            |                      |
| Prefetti Consolari presso le Ammii     | nistra <b>zi</b> oni |
| Dipartimentali e Municipali.           | pag. 76.             |
| TITOLO IV.                             | 9 1                  |
| Banchi delle Amministrazioni Dipar     | rtimentali,          |
| e Municipali .                         | pag. 76.             |
| TITOLO V.                              | , ,                  |
| Dei Trattamenti.                       | pag. 77.             |
| TITOLO VI.                             |                      |
| Disposizioni generali.                 | pag. 78.             |
| TITOLO VII.                            |                      |
| Disposizioni transitorie, e circostanz | iali. pag. 78.       |
| alla 80.                               |                      |
| Fin qui il Primo Libro delle Leg       | gi pubblicate in     |
| Roma li 2. Germile Anno 6.             |                      |
| ca Francese (22. Marzo 179             | 8.) dal General      |
| Dallemagne; e segue il Secon           |                      |
| Leggi pubblicare li 10. Germ           |                      |
| 1798.) dal General Gouvion S           |                      |

| ull' organizazione de' Tribunali.             | pag.       | 81.  |
|-----------------------------------------------|------------|------|
| Sull'organizazione de' Tribunali. TITOLO I.   | ~          | ,    |
| Giustizia Civile.                             | pag.       | 8 r. |
| 6. 1. Tribunale Civile del Pretore.           |            | 8r.  |
| S. 2. Conciliazione avanti al Pretore.        | pag.       | 83.  |
| S. 3. Tribunale civile del Dipartimento.      | pag:       | 84.  |
| TITOLO II.                                    | 1.5        |      |
| Giustizia Criminale.                          | pag.       | 87.  |
| 6. 1. Uffiziali di Polizia giudiziaria,       | pag.       | -    |
| 6. 2. Tribunale di Polizia.                   | pag.       | 90.  |
| §. 3. Tribunale di Censura.                   | pag.       | 91.  |
| 6. 4. Tribunali Criminali del Dipartimento.   |            |      |
| Giurt d'Accusa.                               | pag.       |      |
| Giurt di Giudizio.                            | pag.       |      |
| Giurt speciali.                               | pag.       | 97-  |
| Funzioni del Presidente dei Giudici, e de     | t          | -    |
| Presetto Consolare nel Tribunale Cri          | <u>;</u> - |      |
| minale.                                       | pag.       | 98.  |
| TITOLO III.                                   |            | -    |
| Dell' Alta Pretura, e dell' Alta Corte di Giu | <u>.</u> - |      |
| stizia.                                       |            | 100. |
| TITOLO IV.                                    |            |      |
| Polizia dell' Udienza nei Tribunali Civili,   | e          |      |
| Criminali.                                    | pag.       | 103. |
| TITOLO V.                                     |            | 3.   |
| Assegnamenti dei Giudici, ed altri Funzio     | )-         |      |
| narj impiegati nelli Tribunali.               |            | 104. |
| TITOLO VI.                                    | ,          |      |
| Dell'ordine, nel quale i Tribunali Civili,    | 3          | •    |

Criminali saranno posti in attività. pag. 195.

LEGGE.

Julio stabilimento, ed i travagli dell' Istituto Nazionale delle Scienze, e delle Arti, pag. 108!

LEGGE.

Sulle Finanze.

LEGGE.

pag. 14.

pag. 125.

pag. 127.

Sopra l'incompatibilità delle pubbliche Fun-

zioni .

LEGGE.

Sull'invio, e pubblicazione delle Leggi.

LEGGE. Sopra l' Abito dei Funzionarj pubblici. Dalla pag. 120. alla 135.

08

14

25.

Le Majuscole in fine d'ogni Proposizione significano: Lettera C. Costituzione, lett. L. Legge, lett. a. Articolo, la p. pagina.

Quando in mezzo alla proposizione si cita un qualche articolo, senza altra indicazione, s'intende della Costituzione, ovvero della Legge citata in fine della stessa proposizione.

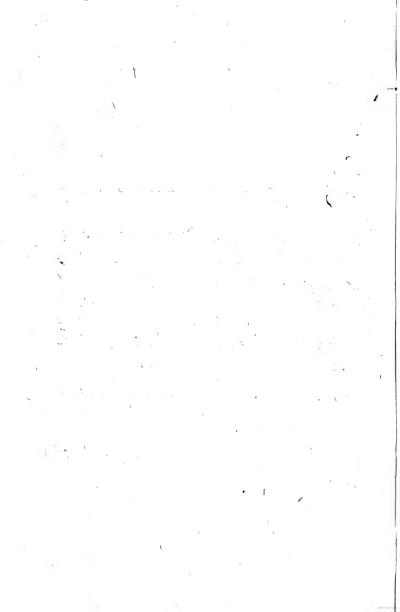

BITI de Funzionari pubblici sono distinti da colori nazionali: bianco, rosso, e nero; e vengano descritti particolarmente L. a. 1. 2. dalla p. 130. alla 135. ACCADEMIE, e Società Letterarie preesistenti alla Legge, sono mantenute negli 8. Dipartimenti della Repubblica, e conserveranno provisoriamente tutti i loro diritti, e regolamenti non contrari alla Legge, e Costituzione. L. s.

- 24. p. 113. ACCUSA può solo ammettersi dai Giurati per i delitti importanti pena afflittiva, o infamante. C. a. 233. p. 41.

Accusa se venga ammessa contro gl'Inquisiti nell'Alta Corte di Giustizia, 3. Giudici procedono pubblicamente ad una estrazione a sorte fra li 56. Membri, i quali non sono stati Membri del Giuri d'accusa. Gli 16. Membri estratti saranno i Giurati di giudizio, e 3. gli Aggiun-ti. L. a. 109. p. 102. Vedi Alta Corte di Giustizia, Alti Giurati.

ACCUSATO può, senza dire i motivi, ricusare un numero di Giurati determinato dalla Legge; ne si può negargli il soccorso di un Consiglio, che può scegliere, o che si nomina loro per uffizio. C. a. 247., e 248. p. 44.

Accusato, ed assoluto da un Giuri Legale non può esser molestato, nè arrestato per lo stesso fatto. C. a. 249. D. 44.

ACCUSATI mentre sono in istato d'accusa, sono sospesi dalli diritti della Cittadinanza Bomana. C. a. 11. p. 7. Vedi Giurati, e Giurì.

AGGIUNTO seconda le funzioni dell'Edile, e lo suppli-

sce in caso d'assenza. L. a. 27. p. 72.

AGGREGAZIONE a corporazione estera, che supponesse distinzione di nascita, o esigesse voti di religione, fa perdere la Cittadinanza Romana. C. s. 10. p. 6. Vedi Cittadinanza Romana.

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA giudica delle incolpazioni ammesse dai Consigli Legislativi tanto contro i pro-

pri Membri, quanto contro gli Consoli. C. a. 259. p. 46. Alta Corte di Giustizia è composta di un Giuri d'accusa, edi un Giuri di giudizio, di un Direttore del Giuri d' Accusa, di un Prefetto Nazionale, e di tre Giudici . C. a. 260, p. 46. Alta Corte di Giustizia non si forma, se non in virtu di

un Proclama dei Tribunato . C. m. 261. p. 46.

Alta Corte di Giustizia si forma, e tiene le sue sedute nel luogo designato nel Proclama dal Thibunato; ed il luogo deve distare almeno miglia, 26.; passi 852. dal luogo, dove risiedono li Consigli Legislativi: C. 2. 2621 p. 46.

Alta Corte di Giustizia riceve li tre Giudici dall' Alia Pretura, che cava a sorte sei de suoi Membri in una seduta pubblica; quindi nella stessa seduta ne sceglie tre dei sei a scrutinio segreto. Li tre Giudici seelgono tra loro un

Presidente : C. a. 263. p. 46.

Alta Corte di Giust zia riceve dall'Alta Pretura due Membri di questa nominati a scrutinio segreto nella stessa seduca, ed a maggiorità assoluta de' voti, ed uno di quelli fa da Direttore del Giuri d'Accusa, l'altro da Prefetto Nazio-

nale. C. a. 264. p. 46.

Alta Corte di Guericia si divide in due Sezioni, I. detta d'accusa, ed è composta dal Giuri d'Accusa, dal Presetto Nizionale, e di otto Alti Giurati cavati a sorte sulla lista generale. II. Sezione detta di giadizio è composta da tre Gudici, dal Prefetto Nazionale, e da 16. Alti Giurati cavati pure a sorte dalla lista generale. C. a. 267. p. 47.

Alta Corte di Ciustizia, è suoi Membri sono eletti a sorte dall' Alta Pretura ; cui è indifizzato l'atto di convocazione; ed essa destina li suoi Membri, che debbono esercitare le funzioni, tre di Giudice, l'altro di Prefetto Nazionale, ed il quinto di Direttore del Giuri d'accusa. L. a. 106. p. 101.

Alta Corte di Ciustizia ha le stesse regole delle ricuse; assenza, rimpiazzamento dei Giurati, unzioni de' Giudici, e Presetto, the si sono descritte per li Tribunali Crimina-

li dei Dipartimenti . L. d. 110. p. 101.

ALTI GIURATI del Giuri d' Accusa in numero di otto per l'alta Corte di Giustizia; subito che abbiano ammessa, o rigettata l'accusa, tornano alle loro abitazioni, ed il Direttore di questi Giuri riprende le sue funzioni nell' Alta Pretura . L. a. 108. p. 101.

AL. A PRETURA giudica i. su le istanze di cassazione

cestro i giudizi dati in ultima istanza dai Tribusali 2. Su le istanze di remissione da un Tribusale all'altro a motivo di sospetto legittimo, o di pubblica sicurezza. 3, Su le questioni d'incompetenza, e su le azioni intentate contre un Tribusale intiero. C. s. 250, p. 44.

Alta Pretura non giudica del merito; ma annulla gli giudizi resi su le processure fatte contro le forme, e su le contravenzioni alla Legge; rimettendo il merito della caus

sa al Tribunal competente . C. a. 252. p. 45.

Alta Pretura Tribunale per tutta la Repubblica composte di otto Giudici. C. a. 250, e 254. p. 44. e 45.

Alta Pretura deve ogn' anno inviare a ciascuno de' Consigli Legislativi lo stato de'giudizi resi con indicare nel margine della Legge, she ha determinato il giudizio. C. a. 158. p. 45.

Alta Fretura è rinnovata egn' anne di un quarto; e le Assemblee Eletterali rimpiazzano gli due, ch'eseono; potendo essere rieletti gli stessi Membri. C. a. 256. p. 45.

Alta Pretura ha un Supplementario di ciascun Giudice eletto dalla stessa Assemblea Elettorale. C. a. 256. p. 45. Alta Pretura ha presso di se un Prefetto Consolare. e un Sostituto, nominati, e deponibili dal Consolato. C. a.

257. P. 45.

Alta Pretura non è soggetta al giudizio de' Consigli Legislativi, non potendo questi annullare i giudizi di quela. Possono peraltro ordinare la procedura contro la persona de' Giudici, che avessero prevaricato. C. 2. 258. p. 45. Alta Pretura somministra i suoi Membri per l' Alta Corte di Giustizia. C. 2. 263. e 264. p. 46. Vedi Alta Corte di Giustizia.

Alta Pretura è un Tribunale supremo istituito per le funzioni dell'artic. 250. della Costituzione: E' composto di B. Giudici, l'elezione, e rinnovazione de' quali sono determinate dalla Legge su le Assemblee Tribuli; Eletto-

rali, e Comizj. L. a. 96. p. 100.

Alta Pretura si divide in due Sezioni, neminandosi li 4. Membri della Sezione Criminale per mezzo dello Scrutinio di litra, conforme alla Legge su le Assemblee Tribuli, Elettorali, e Comizi, L. a. 103. p. 101.

Alta Pretura quando si riunisce tutta o per dividersi in 2. Sezioni, o per procedere all'estrazione a sorte, o per

l'elezione dell'Alta Corte di Giustizia, o per qualunque altra circostanza, escluso il caso d'esame di qualunque affare criminale, presiede il più anziano degli Alti Pretori. L. a. 102, p. 101.

Alta Pretura divisa in due Sezioni, una Civile, l'altra Criminate. Si sceglie ogauna un Presidente. Quello della: Criminale presiede al Tribunale intiero in caso, che per parità di voti in alcuna causa si unisca alla Sezione Civi-

le meno uno di questa. L. a. 101. p. 101.

Alta Pretura si divide in due Sezioni, una per gli affari civili, l'altra per li criminali. Ogni Sezione ha 4. Membri, nè può giudicare in meno di 3. Quando v'e parità di voti nella Sezione Civile vi si chiama un Membro della Sezione Criminale, estratto a sorte. Quando v'è parità di voti nella Sezione Criminale, l'affare è giudicato dal Tribunale intiero, meno un Membro della Sezione Civile, estratto a sorte. L. m. 100, p. 101.

Alta Pretura sara organizzata ne primi giorni di Germile, e risponderà su le istanze di Cassazione contro i giudicati resi in contravenzione degli arric. 108, e 109, L. 40

127. p. 105.

ALTO PRETORE chiamato alle funzioni di Giudice, Directore del Giuri d'accusa, e di Prefetto Nazionale all' Alta Corte di Giustizia, vacando il di lui posto, è rimpiazzato dal Supplementario, durante la sessione dell'Alta Corte di Giustizia. L. a. 99. p. 100.

Alti Pretori hanno ciascuno un Supplementario nominato per il medesimo di lui tempo dalle stesse Assemblee Elet-

torali. L. a. 97. p. 100.

Alti Pretori in numero di 5. descritti nell'art. 106., ed eletti per formare l'Alta Corte di Giustizia, vanno subito alla Comune, dove questa è convocata, e nella loro prima Seduta, dopochè li 3. Giudici hanno scelto un Presidente tra loro, si procede pubblicamente all'estrazione a sorte tra li 64. Alti Giurati nominati dalle Assemblee Elettorali; e gli 8. estratti saranno i Membri del Giurà d'Accusa. L. a. 107. p. 102.

AMMINISTRAZIONE CENTRALE stà in ogni Diparti-

mento. C. a. 176. p. 31.

AMMINISTRATORE DE BENI NAZIONALI, le regole che dovrà seguire nell'esercizio delle sue funzioni saran

determinate da Legge particolare. L. a. 30. p. 120.
AMMINISTRATORE PARTICOLERE de Beni Nazionali, sotto l'ispezione del Ministro delle Finanze, quando sia per vacare, sarà rimpiazzato da questo Ministro, e con-

fimato dal Consolato. L. a. 20. p. 120.

AMMINISTRATORE DIPARTIMENTALE, cominciando dall'anno 16. dell'Era Repubblicana nessuno potrà essere così nemmeno Giudice di un Tribunale Civile, Presidente di un Tribunal Criminale, Prefetto Consolare, o Sostituto presso un Tribunal Civile, o Criminale, se pon e stato almeno per un anno Edile, o Prefetto Consolare presso una Municipalità, o Pretore, o Assessore del Pretore, o Prefetto Consolare presso un Tribunal di Gensura. C. a. 360, p. 61.

Amministratore Dipartimentale uno se n'estrae a sorte in Germile anno 8, della Repubblica per uscire di funzione, e sara rimpiazzato da un altro per via di elezione. Così in Germile anno 10, s'estrarrà il secondo de due rimasti

di prima creazione. L. a. 2. p. 67.

ľ

Amministratore Dipartimentale seggetto all'estrazione della sorte, se viene a vacare tra Germile anno 7., e Germile anno 8., il Consolato rimpiazza un Cittadino fin a Germile anno 8., in cui l'Assemblea Elettorale nominerà chi le piace; ed in tal anno non vi sarà l'estrazione della sorte. L. a 3.p. 67.

Amministratore Dipartimentale di prima creazione, se viene a morire, o ad essere destituito, o dimesso prima di Germile anno 7, il Consolato nominerà al sue posto un Sup-

plementario sin a detta epoca. L. a 3. p. 67.

Amministratore Dipart di prima creazione, che vachi nel 1. anno, in Germile anno 7. l'Assemblea Elettorale nomina uno, che lo rimpiazzi, e che in Germile anno 8 sarà estratto a sorte con gli altri due Amministratori. L. a. 3. p. 67.

Amministratore Dipartimentale soggetto all'estrazione della sorte, se vachi tra l'anno 9, e to., il Supplementario nominato dal Consolato esercitera fin a Germile anno 10. quando l'Assemblea Elettorale nominerà un Supplementario; ed in tal caso non v'è in quest' anno l'estrazione della sorte. L. a. 3, p. 68.

Amministratore Dipartimentale, che vachi tra l'anno 8., e 9. il Supplementario sara subito nominato dal Consolato, ed eserciterà fin a Cormile anno 9. quando l'Assemblea Elet-

torale nominera uno che lo rimpiazzi, e che l'anno 10. sarà cavato a sorte. L. a. 3. p. 68.

Amministratore Dipartimentale eletto ogn'anno in Germile,

entrerà in attività il 15. Germile. L. a. 4. p. 68.

Amministratore de' Beni Nazionali, subito, che sarà posto in attività, riunirà al Dominio Nazionale tutte le proprieta mobili, e stabili, sia in virtù di antichi titeli, sia in ragioni di Leggi, che interverranno su tal materia. L. n. 31. p. 120.

AMMINISTRATORI DIPARTIMENTALI, che nel caso dell'Articolo 107. mancassero di convocare i Comizi per nominare gli Elettori de'nuovi Membri del Senato, e del Tribunato, sarebbero rei di tradimento. C. a. 108, p. 21. Amministratori Dipart, possono essere rieletti una volta senza

intervallo; ma dopo la seconda volta non possono essere rieletti, che dopo l'intervallo di un anno. C. a. 183. e 189. p. 33.

Amministratori Dipartimentali, o'Municipali, che mancassero a causa di morte, dimissione, destituzione, o in ogni altra maniera, sono rimpiazzati dal Consolato fino alle seguenti elezioni . C. a. 190. p. 33.

Amministratori Dipartimentali sono insaricati della ripartizione delle Contribuzioni dirette, e della sopraintendenza ai danari provenienti dalle pubbliche entrate nel loro territorio . C. a. 292. p. 33.

Amministratori Dipartimentali, e le Municipalità non possono corrisponder tra loro, se non sopra gli affari attribuiti loro dalla Legge, e non su gl'interessi generali del-

la Repubblica. C. a. 199. p. 35.

Amministratori Dipartimentali due si portano ogni primo di del Mese presso il Questore del Dipartimento, esaminano li di lui Registri d'entrata, cd uscita; finno in conseguenza far lo stato della di lui Caesa, lo sottoscrivono col Questore, ne conservano una copia, e ne inviano un' altra al Ministro delle Finanze. L. a. 11. p. 69.

Amministratori Diparementali traggono sopra i Questori situati presso di loro gli ordini di pagamento sotioscritti dal Presidente, e dal Segretario cer le spese particolari del Dipartimento, sopra li fondi affetti a cuesta spesa per determinazione del Ministro delle Finanze in conformità delle Leggi eminate su quest'oggetto . L. a. 12. p. 69. AMMINISTRAZIONE DIPARTIMENTALE è composta di

tre Membri, ed e rinnovata per un terzo ogni due anni.

C. a. 179. p. 32.

Amministrazione Dipartimentale ricevute, che abbia le liste dalle Municipalita, indicherà, secondo le regole degli artic. 17. 18. 19., il numero delle Assemblee Tribuli, e de' Comizi, ed assegnera il luogo a ciascuna. L. a. 20 p. 23. Amministrazione Dipartimentale ogn'anno prima delli in

Ventoso pubblichera il numero, ed il luogo, che si destina ai Comizi, ed Assemblee Tribuli . L. a. 21. p. 23.

Ammihistrazione Dipartimentale indirizza ad ogni Comizio, e ad ogni Assemblea Tribule una copia autentica della lista de' Cittadini, che hanno diritto di votare. L. a. 22. p. 23. Amministrazione Dipartimentale indirizza ogni anno ad ogni

Assemblea, e Comizi il quadro delle elezioni ordinarie, e straordinarie, che dovranno fare. L. a. 38. p. 26, Amministrazione Dipartimentale sul processo verbale speditole

dalla Municipalità, forma la lista alfabetica di quei, che costituiranno l'Assemblea Elettorale di essa. L. a. 35. p. 31. Amministrazione Dipartimentale è composta di tre Membri eletti, come s'è prescritto nella Costituzione. L. a. 1. p. 67.

Amministrazione Dipartimentale tiene ogni giorno una seduta. I processi verbali cono registrati, e sottoscritti almeno da due Membri. Alla testa del processo verbale di og il sedura si registrerà il numero de' Membri presenti. L. a. 5. p. 68.

Amministrazione Dipartimentale ha un Presidente per quattro Mesi in giro, che sottoscrive solo la corrispondenza, e le spedizioni di tutti gli Atti pubblici delle Amministrazioni ; e queste sono pur sottoscritte dal Segretario. L. a. 6. p. 63.

Amministrazioni Dipart., e Municipali non possono modificare gli Atti de' Consigli Legislativi, e del Consolato, ne sospenderne l'esecuzione. Esse non possono ingerirsi negli oggetti dipendenti dall'ordine giudiziario. C. a. 191 p. 33. Amministrazioni Dipartimentali possono annullar gli Atti delle Municipalità, e sospender queste per aver contravenuto alle Leggi, ed Ordini delle Autorità superiori; ma perchè le angullazioni, o sospensioni sieno definitive, debbeno esser conf:rmate dal Consolato. C. a. 194. 195. 196. p. 34. Amministrazioni devono egn'anno render conto; e li conti delle Dipartimentali si stampano, e solo il Consolato può

definitivamente approvarli. C. a. 200. p. 35.

Amministrazioni Dipartimentali sono incaricate della esecu-

zione delle Leggi sopra le Contribuzioni dirette nel loro Circondario. L. a. 7. p. 69.

Amministrazioni Dipartimentali fanno fra le Municipalità del loro Circondario il riparto delle Contribuzioni dirette fissate ogn'anno dai Consigli Legislativi sopra i rispetti-

vi Dipartimenti. L. a. 8. p. 69.

Amministrazioni Dipartimentali invigilano al lavoro ulteriore d'ogni Municipalità relativo alle Contribuzioni dirette, fissano i loro ruoli, e li rendono esecutori. L. a. 9, p. 69. Amministrazioni Dipartimentali invigilano sulla condotta degli Agenti incaricati della leva delle Contribuzioni. L. a.

10. p. 69.

Amministrazioni Dipartimentali sono incaricate dell'Amministrazione de' beni Nazionali, come si prescrive dalla Legge, sotto la sopraintendenza dell'Amministrazione Generale di detti beni, di cui si parla nella Legge su le Finan-

ze. L. 4. 13. p. 70.

Amministrazioni Dipartimentali affittano, ed amministrano li beni Nazionali. Rimettono le spedizioni degli affitti, o altri atti al Questore incaricato di percepire i prodotti. Insistono per l'incasso; ed ordinano procedure, e mandati contro gli Affittuari, e Debitori. L. a. 13. p. 70.

Amministrazioni Dipartimentali mandano le Leggi, ed Ordini del Consolato alle Amministrazioni Municipali. L.

a. 19. p. 71.

Amministrazioni Dipartimentali vegliano all'esecuzione delle Leggi sull'organizazione, e servizio della Guardia Nazionale sedentaria. L. a. 20. p. 71. Vedi Guardia Nazionale.

Amministrazioni Dipartimentali proteggono la libera circolazione delle sussistenze, e l'approvigionamento necessario. L. a. 21, p. 71.

Amministrazioni Dipartimentali ordinano il movimento della Guardia Nazionale per la tranquillità del loro Circon-

dario. L. a. 22. p. 71.

Amministrazioni Dipartimentali ordinano alla Gendarmeria quanto occorra per la sicurezza delle stande maestre, e polizia generale del Territorio. L.a. 23. p. 71. Vedi Gendarmeria.

Amministrazioni Dipartimentali dopo seguita la loro istallazione, la notificheranno a tutte la antiche Autorità esistenti nel loro Circondario; in seguito di che ogni Autorità cessera dalle sue funzioni; e le Amministrazioni suddette prenderanno le misure per le Carte, Banchi, ed Archiv]. L. a. 62. 63, p. 79.

Amministrazione Dipartimentale Invia ogn'anno al Ministro dell'Interno lo stato delle spese presunte amministrativa.

L. a. 9. p. 115.

Araministrazione Dipartimentale fara ogn'anno versare dalla Cassa del suo Questore nella Cassa del Questore Municipale le somme necessarie per le spese della Municipa-

lita. L. a. 11. p. 116.

Amministrazione Dipartimentale dopo aver esaminato li stati delle spese, e rendite attuati delle Comuni prescrite all'artic, 33, ne formera uno generale, che inviera al Ministro dell' Interno, e che questo riferira al Consolato. L. a. 34, b. 121.

AMMINISTRAZIONE MUNICIPALE stà in ogni Cantone

almeno. C. a. 176. p. 31.

Amministrazioni Municip, ricevono le Leggi, ed Ordini del i, Consolato dalle Amministrazioni del Dipartimento. L. a.

19. p. 71.

Amministrazioni Municipali di Cantone saranno composte degli Edili delle Comuni del Cantone, e avranno un Presidente nominato nel modo prescritto dal Tit. 7. della Costituzione. L. a. 24, p. 72.

Amministrazioni Municip del Cantone tengono le Assemblee periodiche almeno tre al mese, che saranno fissate dall' Amministrazione Dipartimentale. L. ai 29. ps 72. Ve-

di Assemblee periodiche.

Amministrazioni Municipali del Cantone possono tenere, oh tre le Assemblee periodiche, anche le straordinarie y che

giudichino necessarie. L. a. 29. p. 72. 73.

Ammin, Municip, delle Comuni di to, m. abitanti, e più, si aduneranno ogni 3, giorni almeno, Ne giorni, in tui non vi sara convocazione, uno de Membri assistest alla Casa comune per gli affari di dettaglio, apertura delle lettere e vigilanza sopra i Banchi; avvertira il Presidente dei casi straordinari, ed in sua assenza, convochera straordinariamente l'Amministrazione Municipale, se occorra, L. a. 324 p. 73.

Amministr. Minicip, terranno un Registro particolare, dove si scrivono tutte le determinazioni prese; si fara menzione de' Membri presenti alla seduta, quali sottoscriveranno al

STORIN

le determinazioni nel Registro; e dovendosi queste spedire, si sottoscriveranno dal Pesidente, e contrasegnate dal Segretario. L. a. 33. p. 34. 73.

Amministrazioni Municipali hanno funzion proprie, altre delegategli dalle Amministr. Dipartimentali. L. a. 35. p. 74. Amministrazioni Municipali hanno per funzioni proprie, la polizia sopra il loro Territorio, l'organizazione, ed il servizio della guardia Nazionale. L. a. 36. p. 74.

Amministraz. Municipali invigilano al mantenimento de' ponti, e strade vicinali, del lastrico delle Comuni, alle illuminazioni delle strade, ed altri oggetti di località. L. a. 36, p. 74. Amm. nistrazioni Municipali presiedono al pagamento, e re-

golamento delle spese Municipali. L. a. 26. p. 74.

Amministrazione Municipale nomina il Questore Municipale. L. a. 36. p. 74.

Amministrazioni Municipali per delegazione delle Amministrazioni Dipartimentali, e sotto la di loro previa necessaria approvazione il riparto, e percezione delle Contribuzioni dirette. L. a. 37. p. 74.

Amministrazioni Municipali per delegazione delle Amministrazioni Dipartimentali sopraintendono alla istruzione pubblica, stabilimenti Ecclesiastici, ed a tutto ciò, che siale

da queste commesso. L. a. 27. p. 74.

Amministrazioni Municipali traggono sopra il Questore Municipale ordini di pagamento sottoscritti dal Presidente, e da un Membro per tutte le spese puramente Municipa-1i. L. a. 38. p. 74.

Amministrazioni Municipali ogni trimestre rendono conto all' Amministrazione Diparcimentale delle sue spese, e dello stato della Cassa del suo Questore. L. n. 40. p. 75.

Amministrazioni Municipali, o siane Corpi Amministrativi non possono corrispondere col Tribunato, nè col Conso-

lato . L. a 60. p. 78.

Amministrazioni, e Prefetti Consolari di Dipartimento entreranno in autorità ciascuno nel suo Capo-luogo, subitochè dal Ministro dell'Interno gli sia notificata la nomina del General Francese Comandante in Roma, ed il giorno, in cui istallarsi, ed entrare in funzione. L. a. 61. p. 78.

Amministrazioni Municipali riceveranno dalle Amministrazioni Dipartim, la nomina de loro Membri fatta dal Gen. Francese, che le sarà notificata dal Ministro dell'Interno, coAM AP

me pure il giorno per istallarsi. Legge artic. 64. pag. 79. Amministr. Municip. istallata, che sia, cessa ogni antica Autorità preesistente nel suo Circondario, passando tutte nelle Amministrazioni Dipartimentali, e Municipali. L. a. 65.p. 79. Amministrazioni dopo essere state istallate, il Presidente, ed il Prefetto Consolare presso di esse, ne daranno avviso al

Consolato. L. a. 70, p. 80.

AMMINISTRATIVE FUNZIONI non saranno salariate. finchè il Tesoro Nazionale non permetta di fissarne il trattamento, saranno esercitate gratuitamente. L. a. 58. p. 78.

APPELLAZIONE si da dalle sentenze del Tribunal Civile d'un Dipartimento ad uno degli altri tre determinati dalla Legge. C. a. 217. p. 38.

Appellazione si dà dal Tribunale di Censura al Tribunal

Criminale del Dipartimento. C. a. 232. p. 41.

Appellazione dai giudicati del Tribunale Civile del Dipartimento del Cimino si dà ai Tribunali Civili del Metauro, Musone, e Trasimeno. L. a. 35. p. 86.

Appellazione dai giudicati del Tribunale Civile del Di-partimento del Trasimeno si da a quelli del Metauro, Musone, e Tronto. L. a. 35. p. 86.

Appellazione dai giudicati del Tribunale Civile del Di-

partimento del Tevere si dà a quelli del Cimino, Me-

tauro, e Trasimeno. L. a. 35. p. 86. Appellazione dai giudicati del Tribunale Civile del Dipartimento del Musone si dà a quelli del Circeo, Clitunno, e Tronto . L. a. 35. p. 86.

Appellazione dai giudicati del Tribunale Civile del Dipartimento del Merauro si da a quelli del Clitunno, Mu-

sone, e Tronto. L. a. 35. p. 86.

Appellazione dai giudicati del Tribunale Civile del Dipartimento del Clitunno si da a quelli del Cimino, Circeo, e Tevere. L. a. 35. p. 86.

Appellazione dai giudicati del Tribunale Civile del Dipartimento del Circeo si dà a quelli del Cimino, Tevere,

e Trasimeno. L. a. 35. p. 86.

Appeilazione dai giudicati del Tribunale Civile del Dipartimento del Tronto, si da a quelli del Circeo, Clitunno, e Tevere. L. a. 35. p. 86.

Appellazione dal giudicato d' un Tribunale Civile di Dipartimento nelle cause eccedenti il valore di Scudi 1200. 24

giudicate in prima istanza, si da ad altro Tribunale Civile di Dipartimento, ad elezione dell'appellante secondo l'esposta Tavola. L. a. 35. p. 86.

Appellazione non s' ammette du giudizi de' Tribunali di Polizia, e senza ricorso alla Cassazione. L. a. 53, p. 91.

Appellazione si dà dai giudicati de' Tribunali di Censura al Tribunale del Dipartimento, ad istanza del Condannato, o del Querelante, o del Prefetto Consolare presso il Tribunale di Censura, o del Prefetto Consolare presso il Tribunale Criminale. L. a. 63. p. 92.

Appellazione, che si da dal giudicato del Tribunale di Gensura al Tribunale Criminale del Dipartimento, deve notificarsi entro 10. giorni alla Canceliaria dello stesso Tribunale di Censura, durante il qual termine resta sospesa l'esecuzione. L. a. 63. p. 92.

Appellazioni dai giudicati di un Tribunale di Censura sono giudicate dal Presidente del Tribunal Criminale, e da due Giudici del Tribunale Civile, senza veruna dichiarazione precedente di alcun Giuri. L. a. 64, p. 93.

Appellazione, se sia rigettata dal Tribunale Criminale del Dipartimento, s'eseguisce subito il giudicato. L. a. 64 p. 93. Appellazione non s'ammette dai giudicati di un Tribunale di Dipartimento, bensì il ricorso di cassazione contro il giudicato puo farsi dal Condannato, o dal Prefetto Consolare presso il detto Tribunale. L. a. 95. p. 100.

Appellazione non si dà dai giudicati dell' Alta Corte di Giustizia, ne ricorso per cassazione. L. a. 111. p. 102.

APPELLO NOMINALE cosa sia, e come si faccia per le deliberazioni delle Assemblee per l'ammissione, o esclu-

sione de' Membri. L. a. 53. p. 30.

Appello nominale si sa nelle Assemblee Comiziali, e Tribuli, per mezzo della lettura de'nomì de'Cittadini descritti nel-

la lista atti a daie il voto. L. a. 53. p. 30.

Appello nominale quando da esso dipende la deliberazione, si fa distribuendo ad ogni Membro due biglietti, sopra uno de quali e scritta la parola SI', sull'altro NO'. Ogni Memoro chiamato depone nel Vaso uno de'due biglietti, ch'esprime la sua opinione. Un solo Vaso v'è per ricevere li biglietti. L. a. 67. p. 57.

Appelto nominaie, e lo Scrutinio secreto sono necessari nelle forme deili art. 67., e 68., quando il Senato vuoi delibe-

AR AS 2

rare o sopra un atto d'urgenza, o sopra la traslazione de' luoghi de' Consighi, o sopra la revisione della Costituzione. L. o. 74. p. 58.

ARBITRI po sono eleggersi da chiunque per giudicare su le

loro controversie. C. a. 209. p. 37.

Arbitri decidono inappetiabilmente, ed anche senza ricorso all'Alta Pretura, se le pirti non siensi espressamente ri-

servata l'appellazione. C. a. 210. p. 37.

ARCHIVJ delle antiche Autorità, le di cui funzioni saranno ultime a cessare, satunandisposti, e se ne fara lo stesso di ciò, che siasi futto degli Archivi, e Carte delle Autorità cessate le prime. L. a. 67. p. 79.

Archivi delle antiche cessate Autorità saranno rimessi alle Amministrazioni Manicipali, che vi faranno porre i si-

gilli, se lo giudichino necessario. L. a. 67. p. 79.

Archivi delle antiche Autorità saranno immediatamente riuniti al Gapo lu go del Gireondario delle Amministrazioni Dipartimentali, le quali faranno la scelta, e rigettando le carte inutili, le altre le faranno trasportare negli nuovi Archivi presso il Consolato. L. a. 69. p. 80.

ARMATA di terra, e di mare è sottomessa a leggi particolari per la disciplina, per la forma de giudizi, e per le pene. C. a. 283, p. 49, Vedi Guardia Nazionale.

ARMI non possono portarsi ne Comizj. C. a. 22. p. 8. ARRESTO, e detenzione non puo farsi di veruno, se non per esser condotto avanti l'Ufiziate di Polizia, e con

mandato di chi abbia potesta di rilasciarlo. C. a. 219. p. 38.
ARRESTATO condotto avanti l'Uffiziale di Polizia si esamina immediatamente, o in un giorno al più taidi. C. a.

221. p. 39.

Arrestato, se al primo esame risulti non esservi motivo d'incolpazione, sara subito rilasciato; ed essendovi motivo di mindarlo alla Casa di detenzione, vi sara condotto al più piesto, pè mai più tardi di tre giorni. C. 222, p. 39.

Arrestato non può ritenersi, se dia un idonea sicurtà, nei casi permessi dalla Legge. C. a. 223. p. 34.

Arrestato non puo esser condotto, e detenuto se non ne luo-

guidestinati a servir di Casa di detenzione. C. a. 224, p. 39.
ASSEGNA MENTI dei Giudici ed altri Funzionati impiegati ne Tributali tanto in Roma, che fapri. L. a. 118. e 105, p. 104. ASSEMBLEA dopo l'istallazione del Presidente, Segretario, e 3, Serutatori definitivi, ascolta i reclami de Cittadini, o non ammessi nella lista, o esclusi dopo esservi stati scritti. L. n. 19. p. 29. Vedi Presidente, Segretario, o Scrutatori.

Assemblea deve ne due primi giorni della Sessione discuttere, e deliberare su l'ammissione, o esclusione de suoi Membri, e riguardo a tutti li punti, sopra i quali non avrà determinato ne due primi giorni, si dipenderà dalla lista mandata dall'Amministrazione Dipartimentale. L. c. 52, p. 29.

ASSEMBLEE in quat maniera deliberano sedendo, ed alzandosi per ammissione, o esclusione de Membri, e quando

sia luogo all'appello nominale. L. c. 53. p. 30.

Assemblee non ammettono verun individuo nelle loro Sessioni, che non sia Membro di esse. L. a. 67. p. 34.

Assemblee, e Comizi si tengano soltanto nel Mese di Germile; nè sono mai striordinariamente convocati (fuori del caso dell'art. 34. della Costit.) ed in quel mese, dopo terminate l'electioni ordinarie, procedono alle straordinarie. L. a. 36. p. 26.

ASSEMBLEA DI REVISIONE della Costituzione è formata di cinque Membri per Dipartimento eletti nella maniera, che si eleggono li Membri dei Consigli Legislativi, el aventi li stessi requisiti, che si esiggono per il Senato. C. 28 330. p. 57.

Assemblea di Revisione si forma in un luogo destinatole dal Senato, e distante almeno 26. miglia, e passi \$12. dal luogo de'Consigli Legislativi; puo per altro essa variar luogo, osservando la medesima distanza, C. a. 331. e 332. p. 57.

Assemblea di Revisione si limita ai soli articoli Costituzioni designategli dai Consigli Legislativi. C. a. 333, p. 57. Assemblea di Revisione non altera l'osservanza di tutti gli articoli della Costituzione, finchè i cangiamenti non sie-

no stati accettati dal Popolo. C. a. 334. p. 57.

Assemblea di Revisione delibera per mezzo de suoi Membri in comune. C. a. 335. p. 58.

Assemblea di Revisione non può aver Membri de' Consigli Legislativi. C. a. 336. p. 58.

Assemblea di Revisione indirizza immediatamente alle Assemblee Primarle il suo progetto di riforma, e resta subito disciolta. C. 327. p. 58.

Assemblea di Revisione non può in alcun caso durare più

di tre mesi. C. a. 338. p. 58.

Assemblea di Revisione, o sia li suoi Membri non possono esser citati, accusati, ne giudicati in alcun tempo per quello hanno detto, o scritto nell'esercizio delle loro funzioni; ed in tempo di queste non possono esser tradotti in giudizio, se non innanzi all'Alta Corte di Giustizia, e in virtu di una Decisione dei Membri stessi dell'Assemblea di Revisione. C. a. 339. p. 58.

Assemblea di Revisione non assiste ad alcuna ceremonia pubblica. Li Membri di essa ricevono la medesima indennità, che hanno quelli de Consigli Legislativi. C. a. 340. p. 58.

Assemblea di Revisione ha il diritto di esercitare, o far esercitare la Polizia nella Comune, dove risiede. C. a. 341.

p. 58. Vedi Revisione. 😗

ASSEMBLEA ELETTORALE d'ogni Dipartimento si riunisce il giorno 20. Germile d'ogn' anno, e termina in una sola Sessione di 10. giorni al più, senza proroga, tutte l'elezioni da farsi; dopo di che resta disciolta. C. a. 35. p. 10.

Assemblee Elettorali si cambiano ogn'anno, inominandosi ogn'anno i di loro Membri, nè possano essere rieletti,

che dopo due anni G. a. 33. p. 10.

Assemblee Elettorali non possono trattare di alcun' oggetto estraneo all'elezioni; non possono spedire, nè ricever memorie, petizione, o deputazione; C. a., 36. p. 10.

Assemblee Elettorali non possono corrisponder tra di loro.

C. A. 37. p. 10.

Assemblee Elettorali hanno comuni con i Comizi gli art. 16. 18. 19. 21. 22. 23. 27. 28. 30. C. 6. 39. p. 11.

Assemblee Elettorali eleggino secondo le occorrenze. 1. Li Membri de Consig. j Legislativi, cioè del Senato, e Tribunato. 2. Quelli dell' Alta Pretura. 3. Gli Alti Giurati. 4. Gli Amministratori Dipartimentali. 5. Presidente, e Scriba del Tribunal Criminile. 6. I Giudici del Tribunal Civile. 7. I Presidenti dei Tribunali di Censura. C.

Assemblee Electorali d'ogni Dipartimento nominano egn'anno otto Giurati per l'Alta Corte di Giustizia. C. a. 253.

P. 47. Vedi Alta Corte di Giustizia.

Assemblee Electorali sono quelle, che si compongono in ogni

Dipartimento dagli Elettori nominati ne' Comizi. Nominano i Membri del Senato, del Tribunato, dell'Alta Pretura, gli Alti Giurati, gli Amministratori di Dipartimento, il Presidente, e lo Scriba del Tribunal Criminale, i Giudici del Tribunale Civile, e loro Supplementari, i Presidenti de Tribunali di Censura, che sono ancora Direttori dei Giuri d'accusa . L. a. 3. p. 20.

Assemblea Elettorale d'ogni Dipartimento nomina ogni due anni un Membro del Senato, e tre del Tribunato, un Alto Pretore, ed un Supplementario ogni otto anni, sei Al-"ti Giurati ogn' anno. Un Amministratore di Dipartimento ogni due anni. Un Presidente, ed uno Scriba del Tribunale Criminale, i Presidenti de' Tribunali di Censura, Liss Giudici del Tribunale Civile, ed i loro 3. Supplementari ogni s. anni. L. a. 31. p. 25.

Assemblea Electorale in conformità dell'art. 11. eleggera l'anno 7. tre Membri del Tribunato, e sei Alti Giurati; l'anno 8. un Membro del Senato, sei alti Giurati, ed un Membro dell'Amministrazione Dipartimentale, e con la

stessa alternativa seguira. L. a. 32. p. 25.

Asssemblea Electorale gli anni 11. 15. 21., ed ogni quinto anno eleggera pure il Presidente, e lo Scriba del Tribunal Criminale, i Presidenti de Tribunali di Censura, i 5. Giudici del Tribunal Civile, ed i tre loro Supplementa-

- 1j . L. a. 33. p. 25.

Assemblee Electorali del Cimino, e del Circeo nomineranno · di più nell'anno 8. ognuna un' Alto Pretore, ed il suo Supplementario: l'anno 12, così faranno le Assemblee Elettorali del Clitunno, e del Metauro; l'anno 13. del. Musone, e del Tevere; l'anno 14, del Trasimeno, e del Tronto. Così di seguito l'anno 16. 18. 20. 22; 24., 6: dopo. L. a. 34. p. 25.

Assemblee Elettorali, Tribuli, e Comizi, oltre le elezioni ordinarie, possono procedere alle straordinarie, al rimpiazzo de' Funzionari morti, dimessi, o destituiti prima, che terminino i loro poteri. L. a. 35. p. 26.

Assemblee Elettorali s'aprono di loro diritto il di 201 Germile. La prima seduta comincia a 10. ore della mattina. La seconda, e seguenti sono determinate nella prima. Niuna seduta sara prolungata più di 8. ore della sera; suorehe se si trarti di compiere o un appello nominale, o uno scrutinio enunciato. L. a. 39. 40. 41. p. 27.

Assemblea Elettorale si forma dalla metà degli Elettori nominati da uno stesso Comizio d' una Municipalità, ed in

qual maniera . L. a. 546 p. 30.

Assemblea Elettorale ricevuta la Lista dall'Amministrazione Dipartimentale di quei, che debbono comporla, per via d'appello nominale, seeglie il Presidente; il Segretario; ed i Scrutatori definitivi; e, ciò fatto, i più anziani presenti d'ogni Cantone rimettono sulla banca i processi verbali de Comizj. L. a. 55, e 56, 9, 37.

Assemblea Elettorale dopo essersi formata, e verificata, pronunzia in seguito sopra i reclami fatti sull'oggetto delle elezioni; e el deliberazioni si prendono sedendo, ed alzandosi, e dove sia necessario, coll'appello nominale; e

maggiorità de' voti . L. a. 58. p. 32.

Assemblea Elettorale discute, e delibera su la verificazione de poteri ne due primi giorni, su i quali non avrà deliberato, si dipenderà dalla lista menzionata all'art. 55. L. a., 58. p. 32.

ASSEMBLEA TRIBULE, che faccia cosa oltre l'oggetto

della sua convocazione, è nulla. C. a. 27. p. 9.

Assemblee Tribuli non fanno altre elezioni, che quelle attribuitegli nell'atto Costituzionale. C. a. 28, p. 9. Vedi Pena. Assemblee Tribuli sono quelle, che si tengono nelle Comuni minori di 10000. Abitanti per la nomina degli Edili,

e dei loro Aggiunti. L. a. 1. p. 20.

Assemblee Tribuli se sieno più in una Comune, niuna di tali Assemblee potra esser composta di meno, che 450. Cittadini con diritto di votare. L. a. 19. p. 23.

Assemblee Tribuli scelgono solamente gli Edili delle Comuni al di sotto di 20000. Abitanti, e gli Aggiunti di essi, un anno cioè l'Edile, l'altro l'Aggiunto. L. a. 23.

24. p. 23. 24.

Assemblee Tribuli, che si terranno nel mese di Germile dell'anno 7-, le Comuni, che formeranno, secondo l'ordine alfabetico la prima metà della Lista deile Comuni di ogni Cantone, eleggeranno gli Edili; e le Comuni, che formeranno la seconda metà della Lista, eleggeranno gli Aggiunti. In detto mese elel'anno 8, sloggeranno gli Aggiunsi dalle Comuni, che nell'anno 7. elessero gli Edili; e così reciprocamente negli anni seguenti. L. a. 26, p. 24. Assemblee Tribuli s'aprono di lore diritto il 10. Gemile.

La prima seduta comincia a 10, ore della mattina. La seconda, e seguenti sono determinate nella prima. Niuna seduta sara prolungita piu di 8, ore della sera; fuorché se si ttatti di compiere o un appello nominale, o uno

scrutinio cominciato. L. a. 39. 40. 41. p. 27.

Assemblea Tribule, e Comirio pronunzia provisariamente sopra l'ammissione, o esclusione de suol Niembri. Non può escludere alcuno, senza renderne inteso il Membro stesso da escludersi, o in di lui assenza, uno, o due Membri, che parlassero per lui. Ogni esclusione dev' esser motivata sul difecto delle condizioni; e deve registrarsi nel processo verbale dell' Asemblea col motivo, che l'ha determinata. L. a. 5, p. 29.

ASSEMBLEE PERIODICHE si tengono almeno tre volte al mese dalle Amministrazioni Municipali del Cantone, che saranno fissate dall' Amministrazione del Dipartimen-

to. L. a. 29. p. 72.

ASSENBLEA PROVISCRIA si riunisce fra Cittadini presenti all'apertura cella prima seduta, soto la presidenza del più vecchio, che sappia scrivere; thiama al banco i tre più anziani dopo di lui presenti, che pure sappiano scrivere per fue le funzioni di Scrutatori; ed il più giovaneche sappia scrivere per fure le fanzioni di Segretario. L. 4. 45. D. 27.

ASSEMBLEE STRAORDINARIE possono convocarsi dall' Amministrazione Municipale, e suo Presidente, oltre le Periodiche fissate dalle Amministrazioni Dipartimentali.

L. a. 30. p. 73.

Assemblee straordinarie, in caso d'estrema urgenza, ed inassenza dei Presidente, possono convicarsi dall' Edile nominato dalla Comune Capoluogi del Cantene, Quest' Edile aprirà li plichi indirizzati all' Amministrazione Municipale, e sopraintenderà ne Banchi, L. a., 31, p. 73.

ASSESSORE assente vien supplito da quello fra gli altri Assessori del Cantone, che il Pretore, o il suo Vice de-

Assessori sono 4. per ogni Pretore dimoranti come lui nel

Territorio di sua giurisdizione. L. a. 4. p. 81. Assessori sono altri 2. per ogni Comune de Cantoni compo-

sti di più Comuni. L. a. 5. p. 81.

Assessori, e Pretore ne Cantoni di più Comuni sono nomi-

Assessori di un Cantone se sieno ridotti a meno della metà, il Pretore coi rimanenti di loro nominano chi abbia a rimpiazzare i mancanti fin al 15. Germile più prossi-

mo. L. a. 15. p. 82.

Assessori, dove la Comune, in cui risiede il Tribunale di Censura ha un solo Pretore, sono chiamati a tenere il 1800 di secondo Pretore per turno, uno per volta. L. a. 1900, p. 91. Vedi Tribunale di Censura.

ASSOCIATI dell'Istituto Nazionale, che possono assistere alie sedute delle due Classi, possono ancora leggere le Memorie, e prender parte nelle discussioni, come i Mem-

bri residenti. L. a. 16. p. 111.

AS

Associati dell'Istituto Nazionale non possono cooperare nelle elezioni, nè alle aggiudicazioni de'premi, nè in alcuna deliberazione, nè ricevere alcun compenso per la seduta,

a cui avranno assistito. L. a. 16. p. 111.

Associati dell'Istituto Nazionale in numero di 48. esistenti fuori di Roma, come s'è detto all'art. 1., potranon, se faranno qualche soggiorno in Roma, assistere a tutte le sedute di ciascuna Classe di detto Istituto. L. 2.16, p. 112.

Associato sarà considerato ogni Membro residente d'una Classe all'altra dell'Istituto Nazionale. L. d. 17. p. 112. Ve-

di Istituto Nizionale.

ASSOCIAZIONE de Bollettini delle Leggi, e Decreti potrà procurarsi da ogni Cittadian ad un prezzo moderato, regolata dal Ministro della Giustizia sotto l'ispezione del Consolato, e del modo, con cui farsi le associazioni. L.

a. 7. p. 128. 129.

ASTAN II alle udienze de Tribunali Civili, e Criminali stieno in silenzio, ed a capo scoperto. L. s. 112, p. 103.

Astante alle udienze de Trisunali Civili, e Criminali se in qualunque modo ne turba l'ordine, è avvertito dagli Apparitori; e ciò non bastando, il Presidente gli comanda di ritirarsi; e disubbedendo, lo fa arrestare, e condurre per 24 ore alla Casa d'arresto. L. a. 113. P. 103. Vodi Pena.

ATTI ARB!TRARI sono delitti da punirsi . C. a. 9. p. 2. ATTI LEGISLATIVI de due Consigli quali sieno . L. a.

53. P. 154.

AU  $\Lambda T$ 

ATTRUPPAMENTO armato è un attentato contro alla Costituzione, che deve sul momento dissiparsi con la forza. C. a 354. p 61.

ATTRUPPAMENTO non armato deve dissiparsi prima per comando verbale, e non bastando, con la forza. C. a.

355. p. 61.

ATTRIBUZIONI de' quattro Ministri della Repubblica, di quello di Giustizia, e Polizia, dell'Interno, delle Finanze, e della Guerra, Marina, e Relazioni estere. L. a. I. al 15. p. 62. e seg. Vedi Ministro.

Attribuzioni in controversia fra le Autorità costituite giudiziarie, ed amministrative saranno decise dal Ministro -della Giustizia con approvazione, e conferma del Conso-

lato . L. a. 59. p. 78. AUTORITA' COSTITUITE non possono in più riunirsi per deliberare insieme; nè alcun atto risultante dalla lore riunione puo essere eseguito. C. a. 356. p. 61.

#### BA

#### BE

ANCHI, e Ioro beni, crediti, e capitali saranno l'oggetto d'una Legge per assicurare intieramente la ga-ranzia delle Cedole. L. a. 37. p. 121.

Banchi della gran Questura saranno così internamente organizzati, che il Ministro delle Finanze possa ogni mattina sapere lo stato della Cassa di quella, e de' Questori

de' Dipartimenti . L. a. 49. p. 123.

BENI situati nel Territorio della Repubblica Romana-pos-

sono acquistarsi dai Forestieri. C. a. 326. p. \$6.

Beni di ciascuno sono garantiti dalla Costituzione, e l'indennità di quelli, di cui la necessità pubblica esigesse il

· sagrificio. C. a. 347. p. 60.

Beni Nazionali regilmente alienati, qualunque ne sia l'origine, sono garantiti presso l'acquirente dalla Nazione Romana; ed il terzo reclamante, se vi sia luogo, avra la sicurezza del Tesoro pubblico. C. a. 166. p. 63.

Beni Nazionali dovranno indicarsi da ogni Amministrazione Dipartimentale esistenti nel suo Circondario per mezzo di

uno Specchio dimostrativo. L. a. 28. p. 119.

Beni mobili, e stabili di tutti i Paesi del fu Stato Ecclesiastico saranno riuniti al Dominio Nazionale. In conse33

guenza la Repubblica si caricherà delle di loro obbligizioni; e sinche un nuovo genere d'imposizioni somministri li fondi per le spese Municipali; esse si prenderanno su quelli della gran Questura . L. a. 32. p. 120.

BIGLIETTO per l'elezione si depone quando il Votante &

chiamato. L. n. 108: p. 41.

Biglietto per l'elezione non si sottoscrive dal Votante; bensi si consegna chiuso, e sigillato. L. a. 109. p. 41.

Biglietto per l'elezione niuno puo esser costretto a seriverh, d farlo scrivere sul Burò; ma quelli, che non sanno scrivere, possono, se vogliono, farlo serivere dallo Scrutatore. L. a. 119. p. 41;

Biglietto per l'elezione si consegna ostensibilmente, cioè che Astanti, e sopra tutto gli Scutatori veggano, che si consegna un solo biglierto da ciascun Vorante. L. a. 111. p. 41.

Biglietti si contano dai Scrutatori per vedere, se corrispont dano al numero de' Votanti; prima di farne lo speglio.

L. n. 112. p. 41.

Biglietti per le elezioni a serutinio sono nulli, i., i bianchi; z. quelli, che contengono più, o meno de'nomi prescrits ti; 3. quelli, che al 1., e 3. giro di Scrutinio conterranno diversi nomi dalli descritti nella lista menzionata all' art. 93. 95. 99. e ioz.; 4. quelli, che conterranno un nome comune a più individui, senza veruna specificazione diretta; o indiretta; f. quelli, in cui il Votante si facesse conoscere con la sua sortoscrizione, o con qualche segno. L. a. 113. p. 41. Biglierti nulli per l'elezione non entrano nel conto destina-

to a fissare il termine della maggiorità assoiuta. Per esempio, se vi sono stati 200. Votanti, e che 6; Biglietti siano stati annullati, la maggiorità assoluta sarà di 98. Suf-

fragj. L. a. 114. p. 42.

BOLLE ITINO delle Leggi in ogni numero sarà improntato d'un seg 10 d'autenticità fissato dal Consolato: L. d.

2. p. 127.

Bolleitino delle Leggi, stampato; che sia; sarà subito indirizzato dal Ministro della Giustizia a ciaseun Membro del Senato, Tribunato, e Consolato. L. a. 3. p. 127.

Bollettino delle Leggi stampato, che sia, sara inviato ad ogni Ministro, Ambasciatore, o altro Agente della Repubblica ne Paesi esteri. L. n. 3. p. 127.

Boliettine delle Leggi sarà dopo stampato indirizzato Mla Gran Questura, el al Buro della Contabilità, ai Presidenti de Corpi Amininistrativi, e Giudiziari, ed ai Pre-

tori. L. a. 3. p. 127.

Bollettino delle Leggi, dopo stampato, sarà inviato a tutti i Prefetti Consolari, ai Capi dello Stato maggiore di guerra.ed ai Capi d' Amministrazione marittima . L. a. 3. p. 127. Bollettino di Decreti del Consolato conterrà que' Decreti, de' quali il Consolato ordinerà la stampa; conterrà la stessa autenticità del Bollettino delle Leggi, e sarà dal filinistro della Giustizia distribuito come questo. L. a. 5. p. 128.

BURO' CENTRALE esiste nelle Comuni, che contengono più Municipalità, per gli oggetti giudicati indivisibili dai Consigli Legislativi; ed è composto da tre Grandi

Edili nominati dal Consolato. C. a. 186. p. 33.

Burò si forma nelle sole Assemblee Tribuli, e Comiziali. quando nell'appello nominale si trovano più di 200 Membri per la nomina del Presidente, Segretario, e Serutatori . L. a. 59. p. 32.

Burò si forma da numero 200. Membri de' Comizi, ed Assemblee Tribuli; da 200. a 400. si forma il 1. Buro; da 401. a 650. in 3. Buro; da 650. a più in 4., e non più .

L. a. 60. p. 32.

Buro si forma nelle Assemblee dividendo la totalità dei Membri presenti in tante porzioni al possibile egualia

quanto sia il numero de' Burò: L. a. 61. p. 33.

Burò primo è composto dal Presidente, Segretario, e Scrutatori dell'Assemblea, con un numero sufficiente di Membri, i nomi de'quali sieno de'primi nella lista alfabetica. Il 2., 2., e 4. si formeranno con l'istess' ordine alfabetico de' nomi scritti nelle liste. L. a. 62, p. 33.

Burò non si compongono per Comuni d'un Cantone; ma sempre secondo l'ordine alfaberico delle liste. L. a. 63. p. 33. Buro 2., 3., e 4. sono presieduti provisoriamente dal più anziano d'età, che sappia serivere; li tre dopo lui saranno i Scrutatori; il più giovane Segretario. L. a. 64. p. 33.

Buro avrà un Presidente, tre Scrutatori, ed un Segretario definitivo, eletti dai Membri dello stesso Buro. L. a. 65. p. 33.

BURO' CENTRALE DI ROMA stabilito al Titolo VII. della Costituzione, e suoi Membri sono incaricati imme-

diatamente di tutto ciò, che concerne la Polizia generale, e le proviste, come anche di tutti gli oggetti dichiarati da una Legge d'interesse indivisibile per la Comune di Roma . L. a. 4' . p. 75.

Burò Centrale di Roma, e suoi Membri fisseranno soli le misure da prendersi conforme alle loro attribuzioni. Nulladimeno potranno chiamare presso di lero uno, o più Membri d'ogni Municipilità della Citta per concertare

com essi tali misure. L. a. 42. p. 75.

Buro Centrale di Roma, e suoi Membri quando avranno stabilite delle Misure d'un interesse indivisibile per la Comune, ma l'esecuzione potrà dividersi, è permesso farne la delegazione totale, o parziale ad ogni Municipalità, per cio, che le concerna. L. a. 43. p. 75.

Buro Centrale di Roma, e suoi Membii saranno sotto la vigilanza immediata del Ministro di Giustizia, e Poli-

zia, e dell'Interno. L. a. 44. p. 75.

Burò Centrale di Roma sarà istallato per ordine del Consolato . L. a. 66. p. 79.

BURO' DI CONCILIAZIONE composto dal Pretore, ed Assessori discute tutti gli affari civili d'interesse superiore a Scudi 1200. L. a. 20. p. 83.

Burò di Conciliazione nei Cantoni, che contengono più Comuni, è composto dal Pretore, e dai 4. Assessori dimoranti come lui nel Capoluogo; ne possono esservi chiamati gli altri Assessori esistenti nelle altre Comuni, se non in assenza de' primi . L. a. 21. p. 83.

Buro di Conciliazione è formato dal Pretore, ed Assessori quando le parti sono tutte domiciliate nel Territorio del-

lo stesso Pretore. L. s. 22. p. 83.

Buro di Conciliazione, quando le parti sono domiciliate in diversi Territori, è quello del Pretore, ed Assessori, nella giurisdizione del quale e situato il domicilio del Difensore, ed avanti di quello devono comparire. L. a. 23. p. 34.

Buro di Conciliazione ha per oggetto di procurare la concordia delle parti con ogni mezzo di consiglio, e d'istru-

zione . L. a. 24. p. 84.

Buro di Conciliazione, dove le parti si concordino, forma l'atto di Conciliazione per mezzo dello Scriba, il quale esprime tutte le clausole convenienti; e tal atto vien

sottoscrieto dai Membri del Burò, dalle parti, o loro Procuratori, e dallo Scriba. L. a. 23. p. 84.

Buro di Conciliazione, dove le parti non si concordino.

15. giorni dopo la prima comparsa, rilascia, a chi di
esse lo domanda, l'atto della fatta comparsa, senza esprimer niente del trattato avuto. L. a. 26. p. 84.

#### CAN

ANTONE è una parte del Territorio della Repubblica Romana diviso in Cantoni, e Dipartimenti. C.

Cantone ha la sua Municipale Amministrazione. C. a.

176. p. 31.

Cantone composto di più Comuni ha un Pretore; ma se siano Comuni al di sopra di 15. mila Abitanti, possono in virtu d'una Legge esser divise in due Circondari, cia scuno de quali abbia un Pretore. L. a. 11. z. p. 81.

Cantoni comprendono più Comuni, descritti gli uni, e le altre sotto i respettivi Dipartimenti. L. a. 8. p. 4. e 118. Cantoni composti di più Comuni il Pretore ha 4. Assessori, che dimorano come lui nel Capoluogo; ed ha altri 2. As-

sessori in ciascuna Cemune del Cantone. L. a. 5. p. 81.
Cantoni rurali d'Ancona, e Perugia restan sospesi. L. a.

CAPOLUOGHI de'Dipartimenti, e dei Cantoni. L. a. 8.

CARCERIÈRE, o Custode non può ricevere, nè ritenere alcuno, se non in virtù di mandato, secondo le forme prescritte agli art. 219., e 220., ed ordini legistimi; dovendo notarsi nel Registro. C. a. 229. p. 39.

Garceriere, o Custode deve presentare il Detenu o all' Uffiziale Civile, che ha la Polizia della Casa di detenzione,

sempre che questo lo richieda . C. a. \$26. p. 40.

Carceriere, o Custode deve presentare il Detenuto al suoi parenti, ed amici, ch'esibiranno l'ordine dell' Uffiziale Civile, il quale e obbligato darlo, quando il Custode, o Curceriere non produca un'ordine del Giudice di tener l'arrestato in segreto. C. m. 227. p. 40.

CASA d'ogni Cittadino è un asilo inviolabile; durante la norte nessuno ha diritto d'entrarvi; se non nel caso d'inCA CE CI 37

cendio, inondazione, o riclamo dall'interno della stessa casa. Nel giorno possono eseguirsi gli ordini delle Autorità costituite. Nessuna visita domiciliaria può farsi, se non in forza d'una Legge, e per la persona, ed oggetto prescritto. C. a. 348. p. 60.

CAUSA, allorchè le parti sono di due Comuni diverse, ne' Cantoni composte di più Gomuni, come pure se sono subte dello stesso Capoluogo, il Pretore la giudica con gli suoi Assessori, due, o quattro, del Capoluogo medesimo.

L. a. II. p. 81.

Causa, allorche le parti sono tutte d'una medesima Comune diversa dal Capoluogo del Cantone, si giudica dal Pretore del Capoluogo con i due Assessori di detta Comune. L. a. 12. p. 82.

GEDOLE, o Carta monetata sarà presa in considerazione per il ritiro all'art. 21., ed in quanto alla garanzia per assicurarle intieramente sarà l'oggetto d'una Legge particolare. L. a. 37. p. 121.

GENSURA ha Tribunali relativi ai delitti di 2. classe, cioè la quelli, la pena de quali non è maggiore di 3. giorni di travaglio, o della carcerazione di 3. giorni; non però afflittiva, nè infamante. Le a. 37. p. 87.

CIMINO Dipartimento. C. a. 3. p. 5.

CIRCEO Dipartimento. G. a. 3. p. 5.

CIRCONDARJ di Roma sono tre, ognuno de'quali composto d'alcuni degli antichi Rioni, comprendano non solo le abitazioni entro le Mura, ma fuori ancora, ne'confinidescritti. L. n. 8, p. 3.

CITTADINANZA ROMANA si perde in esercizio 1. per la naturalizazione in Paese straniero; 2. per l'aggregazione a qualunque corporazione estera, che supponesse di stinzione di nascita, o esigesse voti di Religione; 3. per accettazione di funzioni, o pensioni d'un Governo estero; 4. per la condanna a pene afflittive, o infamanti, fino alla riabilitazione. C. a. 10. p. 6.

Oittadinanza Romana nell'esercizio de'suoi diritti resta sospesa 1. per interdetto giudiziario a casione di furore,
di demenzia, o d'imbecillità; 2. per lo stato di debitore
fallito, o erede immediato, che ritiene a titolo gratuito
o tutta, o parte della successione d'un fallito; 3. per lostato di domestico stipendiato addetto al servizio di per

sona, o casa; 4. per lo stato d'accusa; 5. per la condanna in contumacia, finche la sentenza non sia annullata. C. a. Pl. p. 7.

Cittadinanza Romana nell' esercizio de suoi diritti non si perde, ne resta sospesa, se non ne casi degli art. 10. e-

11. C. a. 12. p. 7.

CITTADINO dabbene nessuno può essere, se non è buon figlio, buon pa lre; buon fratello, buon amico, buon ma-

· rito. 8. 4. 4. p. 3.

Cittadino qualunque deve i suoi servizi alla Patria, al mantenimento della Libertà, dell'Egunglianza, e della proprierà, ogni qual volta che la Legge lo chiana a difenderla. C. a. 9. p. 44.

Cittadino non puo votare nelle Assemblee Tribuli, e nei Comizi, che un anno dopo da quando sarà stato scritto

nel Registro civico. L. 4. 7. p. 21.

- Cittadine Romano, è ogn' uomo nato, e dimorante nella Repubblica Romana, il quale, compiti li ar. anni, s'è fatto segnare nel Registro civico, e quindi dimorato un anno nel Territorio della Repubblica, e paga una contribuzione diretta di fondo, e di persona. Ne primi 6 mesi dopo lo stabilimento della Costituzione (15. Febbrajo 1998.) la Legge potrà accordare il diritto di Cittadino quelli, i quali dichiarera aver ben meritato della Repubblica Romana, purche abbiano 15. anni compiti. C. a. 6. p. 6.
- Cittadino escluso di un' Assemblea, se ha ottenuto giudizio opposto a quello di detta Assemblea, non può esser escluso più per lo stesso motivo. L. a. 33. p. 29. Vedi Assemblea.

Cittadini Romani possono soli dare il voto ne Comiaj, ed essere nominati alle funzioni stabilite dalla Costituzione.

C. a. 9. p. 6.

Cittadin, che abbia soggiornato 7. anni consecutivi fuori del Territorio della Repubblica Romana senza missione, o autorizazione data a nome della Nazione è considerato straniero. C. 4, 13, p. 7.

Cittadino divenuto straniero nel caso dell'art. 13. non torna ad essere Cittadino Romano, se non dopo aver soddis-

fatto alle condizioni dell'art. 7. C. a. 13 P. 7.

Cittadino qualunque ha diritto eguale di concertere imme-

CIT COM 39

diatamente, o mediatamente alla formazione della Legge, alla nomina de Rappresentanti del Popolo, e de Funzio-

narj pubblici . C. a. 20. p. 3.

Cittadini, che mettessero impedimento a convocarsi i Comizi, ed Assemblee Elettorali nel caso dell'art. 107. sarebbero rei di tradimento (C. a. 109. p. 24.

Cittadini non hanno alcuna superiorità fuori di quella dei Funzionari pubblici relativamente all'esercizio delle loro funzioni. C. a. 342. p. 59.

Cittadini non possono esercitare i loro diritti politici, se uon ne Comizi, o nelle Assemblee Tribuli. C.a. 342. p. 60. CLITUNNO Dipartimento. C. a. 3. p. 5.

COMITA TO permanente non può crearsi in veruno de' due Consigli Legislativi, ma ciascuno di essi, quando la materia gli sembri degna d'un esame preparatorio, ha la facoltà di nominare tra li suoi Membri una Commissione speciale, che si ristringe all'oggetto, per cui safa nominata; e si scioglie subito, dopo che il Consiglio ha decretato sull'oggetto, di cui era incaricata. C. a. 64. p. 15. Comitato generale si fa su d'ogni discussione relativa all'

Comitato generale si fa su d'ogni discussione relativa all' incolpazione d'un Membro de Consigli Legislativi; ed a oscrutinio segreto si fa la deliberazione. G. a. 123. e 124.

p. 23. e 24.

Gomitati generali, e segreți si formano ne Consigli Legisla tivi a richiesta d'una terza parte de Membri per discuter però, e non per deliberare. C. a. 63. p. 14.

GOMIZIO uno almeno dev'esservi in ogni Cantone. C. a.

Comizi sono le Assemblee, che si tengono in ogni Cantone, che eleggono gli Elettori, i Pretori co' loro Assessori, il Presidente della Municipalità; e nelle Comuni al di sopra di 10. mila abitanti eleggono ancora gli Edili. C. a. 2, p. 20. Comizio decide delle qualità controverse per dare il voto;

'salvo però, in caso d'esclusiva, il ricorso all'Amministrazione del Dipartimento, e definitivamente al Poter esecutivo. C. a. 20, p. 8

Comizio, che faccia cosa oltre, l'oggetto della sua convocazione è nullo. C. a. 27. p. 9.

Comizio nomina un Elettore in ragione di 200. Cittadini presenti, o assenti, che hanno diritto di dare il voto.

Comizi si compongono dai Cirtadini domiciliati nello stesso

Cantone . C. a. 15. p. 7.

Comizj se sieno più in un Cantone, ognuno sarà composto di 450, Cittadini almeno, o di 900, al piu. Sono compresi in questi numeri i Cittadini presenti, o assenti, che hanno diritto di votare. G. 4. 17. p. 8.

Comizi provisori si costituiscono sotto la presidenza del più vecchio, e il più giovane fi da Segretario. C. a. 18. p. 8. Comizi definitivi si costituiscono per via di Scrutinio odi

un Presidente, d'un Segretario, e di tre Scrutatori. C. a. 19. p. 8.

Comizi hanno la polizia del loro interno. C. a. 23. g. 8. Comizi si adunano 1. per accettare, o rigettare i cangiamenti dell'Atto Costituzionale proposti nelle Assemblee di Revisione. 2. Per fare le elezioni, che loro appartengono secondo l'Atto Costituzionale. C. a. 24. p. 8. Vedi Revisione.

Comizi si adunano di pieno diritto il giorno 1. Germile d'ogn'anno, e procedono secondo le occorrenze alla nomina 1. de Membri delle Assemblee Elettorali; 2. del Pretore, é suoi Assessori; 3. del Presidente della Municipalità, e degli Edili delle Comuni di 10. mila abitanti, o

pill. C. a. 25. p. 9.

Comizi non fanno altra elezione, che le attribuite loro nell'

Atto Costituzionale. C. a. 28. p. 9.

Conizi, se sieno più in un Cantone, o Comune, non pessono esser minori di 450. Cittadini, che hanno diritto di

votare. C. a. 19. p. 23.

Comizi d'ogni Comune al di sopra di 10. mila abitanti, eleggeranno tre Edili nel mese di Germile dell'anno 7., quattro in detto mese dell'anno 8., e così alternativamen-

te negli anni seguenti. L. a. 27. p. 24.

Comizi d'agni Cantone composto di molte Comuni eleggeranno nel mese di Germile dell'anno 8. il Presidente dell' Amministrazione Municipale, il Pretore. 4. A sessori preși nel Capoluogo, e di piu 2. Assessori preși in ogni Comune del Cantone. Simili elezioni si faranno nell'anno 19. 12., e cost di seguito ogni due anni. L. n. 30. p. 24. Com zi s'aprôno di loro diritto il 1. Germile La prima e dura comincit a 10, ore della mattina. La seconda, e seguenti sono determinate nella prima. Niuna seduta sarà prolungata più di 8. ore della sera; fuorche se si tratiti di compiere o un'appello nominale, o uno serutinio cominciato. L. a. 39. 40. 41. p. 27.

Comizio nomina da se stesso definitivamente, e senza concorso d'altro Comizio un numero d'Elettori proporzionato al numero del Cittadini, che hanno diritto di votare

nel medesino Comizio. L. a. 119. p. 43-

Commissari della Contabilità danno rincontro ai Consigli Legislativi degli abusi, che riscontrati hanno ne conti; e propongono le misure per l'interesse della Repubblica. C.

a. 314. p. 54.

Commissai) della Contabilità non possono esser sospesi, nd dimessi, se non dai Consigli Legislativi. G. a. 316, p. 575. Commissari, della Contabilità stranno istallati subito, ed avianno per trattamento Rub. 87, 78 grano. Sarà assegnata una comma per la spesa de loro Banchi. L. a. 53-p. 184. COMMISSARIO DI POLIZIA, o sue funzioni nelle Comusini sotto il to. mula abianti, s'esticitano dall'Edile, e suo Aggiunto. L. a. 41-p. 38.

Commissario di Polizia ve n'è uno nelle Comuni di 10. a 15. mila ubitanti, due nelle Comuni più popolate; ed ogaugo di loro ha un Circondario corrispondente a quelle

d'un Pretore . L. a. 42. p. 88.

Commissari di Polizia, oltre le funzioni amministrative asseg nategli dalla Legge sull'organizzzione de Corpi amministrativi; sono, come Uffiziali di Polizia giudiziaria, incaricati della inquisizione de delitti di 3. classe: di ricevere i rapporti, le denunziae, e le querele su detti delitti, di formare i processi verbali, raccoglier le prove, e gli indizi, e denunziae i precesi rei al Prefetto Consolate presso la Muficipalita . L. a. 43. p. 88.

Commissario di Polizia assente dal suo Circondario e supplito da un altro del Circondario più vicino, richieste-

dal Prefetto Consolare, L. a. 44. p. 88.

Commissari di Polizia in Roma sono 12, nominati, e deponibili dal Burò Centrale, e le loro funzioni saranno determinate da questo, con la previa approvazione del Consolato. L. a. 45, p. 75. GOMMISSIONE SPECIALE si nomina tra i Membri dello stesso Consiglio per esame preparatorio di materia degna di esso, si restringe all'oggetto, per cui è nominata; e si scioglie subito, dopo che il Consiglio ha deliberato su tal eggetto. C. a. 64, p. 15.

Commissione speciale sull'esame d'un progetto si nomina ne Consigli Legislativi o per via di scrutinio, o per decreto proposto dal Presidente, e dai Segretari per sormarla, e si adotti dai Membri. L. a. 50. p. 54.

Commissione speciale d'alcun Consiglio Legislativo non può esser minore di tre Membri, nè maggiore di cinque. Nè alcun Membro può essere al tempo stesso incaricato di più di tre commissioni. L. g. 51. 52. p. 54.

Commissione di Membri d'un Consiglio Legislativo, quando si fi a scrutinio, si procede per un solo giro di scrutimo di lista colla pluralità relativa. L. a. 78 p. 19.

COMITATO generale, quando si forma da un Consiglio Legislativo, tutti gli assistenti, ed impiegati si ritirano, restando soli nella Sala i Membri del Consiglio. L. a.

Comitato segreto, se formisi da un Consiglio Legislativo, non pue in quello prendersi alcuna deliberazione, fuori de casi di dichiarazione di guerra, e di affari diplomatici; ne vi si tiene alcun processo verbale. Nessuna deliberazione può aver effetto, se, non sia confermata in seduta pubblica. L. a. 44. p. 52.

COMUNE, la di cui popolazione ascende a 10. mila abitanti sin a 100. mila, ha per se sola una Municipalità. C. a. 180. p. 32.

Comune inseriore a 10. mila abicanti ha un Edile, ed un Aggiunto. C. a. 181. p. 32.

Comuni superiori a 100. mila abitanti hanno almeno tre Municipalità; e si dividono in modo, che il Gircondario di ciascuna contenga almeno 30. mila abitanti. La Municipalità d'ogni Gircondario sara composta di numero 7. Edili; compreso il Presidente. E. a. 185. p. 32.

Comuni divise in più Municipalita hanno un solo Burò Centrale per gli oggetti giudicati indivisibili dai Consigli Legislativi. Il Burò è composto da tre grandi Edili nominati dal Consolato. C. a. 186. p. 33.

Comune al di sotto di 10. mila abitanti, ed ha meno di

900. nella lista de' Cittadini, avrà una sola Assemoles Tribule; da 901. a 1890. ne avrà due; da 1800. al più

ne avra tre; e così di seguito. L. a. 17. p. 22. Comune al di sopra di 20. mila abitanti, e ne' Cantoni di

più Comuni, vi sara un solo Comizio, se la lista de' Cittadini sara meno di 900.; ne avra due da 901. a 1800.; tre da 1801. a 2700., e coi di seguito. L. a. 18. p. 22. Comune di so.m. abitanti, e più, forma oguna da se un Cantone, ed avra un' Amministrarione Municipale composta di 7. Edili eletti nella stessa Comune, i quali sceglieranno il Presidente fra loro dell' Amministrazione suddetta, che sara cambiato ogni 6. mesi . L. a. 25 p. 72. Comune meno di 10. m. abitanti avrà un solo Edile, che formerà parte dell'Amministrazione Musicipale del Can-

tone. L. a. 27, p. 72. Vedi Edile, Aggiunto. Comuni quando sono più in un Cantone, hanno due Assessori in essa dimoranti, oltre altri quattro Assessori del

Pretore del Captone dimoranti con questo nel Capoluogo.

L. A. 5. p. 81, Comuni dei fu Stato Ecclesiastico restano prive de beni, mobitt, e stabili; ed insieme co'debiti son trasferiti alla Na-

zione, L. a. 31. p. 120.

Comuni esibiranno alla sua Amministrazione Dipartimentale lo stato di spesa attuale per gli oggetti indispensabili dell' Amministrazione locale, prendendolo dallo stato medio di cinque anni , Ed altro specchio delle rendite, con cui proyedera a detti oggetti di spesa. L. a. 33. p. 120.

CO MUNICAZIONE non può essere fra più Assemblee Elettorali, nemeno fra le Tribulin e di due Comuni differenti; ne fra i Comizj di diversi Cantoni. L. a. 72. pi 35.

Comunicazione di molte Assemblee Tribuli v'è quando esse sono composte di Cittadiai di una Comane. V'è pure fra molti Comizi di Cictadini d'uno stesso Cantone. Leg. a. 73. P. 35.

Comquicazione v'è fra le Assemblee Tribuli d'una Comune, quindo concorrono per eleggere un' Edile, o un Aggiunto. L. A. 74. P. 38

Comunicazione fie i Comizi di un Cantone v'è quando concorrollo ad eleggare un Presidente dell' Amministrazione Municipale, un Pretore, e Assessori . L. a. 74. p. 35.

Comunicazione quando si da fra le Assemblee, e fra li Co-

r mizi, în conformità dell'Art. 74. in qual maniera si ese-

guisce . L. a. 75, 76. p. 35. 36.

CONDANNA a pene infamanti, o afflittive fa perdere la Cittadinanza Romana fin alla riabilitazione, C.a. 10. p. 6. Condanna in contumacia, finchè la sentenza non sia annulalata . sospende l' esercizio de' diritti della Cittadinanza Romana . C. a. 11. p. 7.

CONSANGUINEI, ed Affini di certi gradi non possono essere ad un tempo Consoli, ne succedersi, se non dono

un egual numero di anni, ne quali alcuni di loro sono stati in funzione. C. a. 141. p. 26.

CONSIGLI LEGISLATIVI sono il Senato, e Tribunato. C. a. 4. p. 5.

Consigly Legislativi decidono soli su la validità delle operazioni de Comizi, fuorche su le qualità di votare nell'

art. 20. C. a. 21. p. 8.

Consigli Legislativi non possono in alcun çaso ne colletti-· vamente, ne divisamente delegare ad un altro, e più de' loro Membri, o a chichesia alcuna delle loro funzioni . C. a. 44. p. 13.

Consigli Legislativi non posseno per se stessi, ne per mezze di Delegati esercitare il Potere Esecutivo, ne il Giuo diziario. C. a. 43. p. 12.

Consigli Legislativi, i di cui Membri non possono esercitare altra funzione pubblica. C. a. 46, p. 12.

Consigli Legislativi qualora per circostanze straordinarie si trovino ridotti a meno di due terzi, se ne avvisa il Con-"solato, che deve subito convocare i Comizi de' Dipartimenti, che hanno Membri de'suddetti Consigli; e li Comizj nominano immediatamente gli Elettori, che procedono ai necessari rimpiazzamenti. C. a. 54. p. 13.

Consigli Liggislativi risiedono sempre nella stessa Comune,

. C. a. 55. p. 17.

Consigli Legislativi hanno ogn'anno quattro mesi consecutivi di vacanze simultanee da determinarsi ogn'anno da una Legge ne primi 10. giorni del Pratile. C.a. 56.p. 13. Consigli Legislativi hanno nelle rispettive Sale delle loro

sedute, e nell'interno del loro recinto il diritto di Poli-3 zia. C. a. 58. p. 14.

Gonsiglij Legislativi possono, su la domanda d' una terza parte de Memori, formarsi in Comitati generali, e se-

greti, solo per discutere, non per deliberare. C.a. 63. p. 14) Consigli Legislativi non assistono, nè deputano alle pubbliche Ceremo ie. C. a. 68. p. 15.

Gonsigli Legislativi possono essere cangiati di luogo con deereto irrevocabile del Senato, che assegni loro nuovo luo-

go, ed il tempo da farsi. C. a. 104. p. 20.

Consigli Legislativi avvisati di cangiar luogo con Decreto del Senato, non possono più dal giorno stesso deliberare nella Comune, dove hanno risiedato sin allora; e i Membri, che vi continuassero le loro funzioni, sarebbero rei d'attentato contro la pubblica sicurezza. C. a. 105, p. 20.

Consigli Legislativi nel caso della loro traslazione ad altro luogo ordinata negli art. 104, 105, e 706, sono tenuti entro 10. giorni dopo il termine fissato dal Senato far sapere alla Repubblica l'arrivo della maggior parte di ciastuno di essi nel nuovo luogo stabilitogli; altrimenti gli Amministratori del Dipartimento, ed in loro mancanza i Tribunali Civili del Dipartimento convocheranno i Consigli per nominare gli Elettori, che procedano subito alla formazione dei nuovi Consigli Legislativi, eleggendo 32. Deputati per il Senato, e 72. per il Tribunato. C. 4. 107. h. 21,

consigli Legislativi di nuova nomina nel caso dell'art. 1040 si adunano nel luogo, dove il Senato avea trasferito le sue sedute; e ciò non potendo, si terranno, dove si tre-

vano in maggiorità. C. a. 1to. p. 21.

Consiglio Legislativo non può oltre 4. mesi dell'art. 56. sospendere le sue sedute oltre 5. giorni, senza consenso

l'uno dell'altro Consiglio. C. a. 129. p. 24.

Consigli Legislativi provvederanno nelle forme ordinarie al rimpiazzamento provisòrio de' Consoli nel caso, che più di due di questi fossero posti nello stato d'accusa dall'AltaCorte di Giustizia, durante il giudizio. C. ps. 161. p. 26.

Consigij Legislativi fissano ogn'anno le pubbliche contribu-

zioni . C. a. 195. p. 51. Vedi Contribuzioni .

Gonsielj Legislativi devono esaminare, e ratificare i trattuti di pace fatti dal Coasolato, perche sieno validi; ma le condizioni segrete si eseguiscono al momento, che sono ratificate dal Consolato. C. a. 324, p. 56, Vedi Consolato, Cherra, Pace. Consigli Legislativi con deli erino su la guerra, e su la pace, se non in Comitato generale. C. a. 325, p. 56.

Consigli Legislativi nominano tra i loro Membri il Presidente, e due Segretari. Il medesimo Membro non può esser Presidente, o Segretario per due mesi continui; ne successivamente per due mesi consecutivi. C. a. 14, p. 46.

Successivamente per due mesi consecutivi. C. a. 14. p. 40.
Consigli Legislativi non possono formare alcuna Commissione incaricata di autuministrazione, nomina, e direzione di alcuna parte della forza armata. L. a. 15. p. 46.

Consigli Legislativi fanno le loro deliberazioni o per via di semplici Dorreti, o di Atti Legislativi. I Decreti riguardano la Polizia interna d'ogni Consiglio, le spese, gi' impiegati, e la distribuzione delle loro operazioni. Gli Atti Legislativi riguardano nel Tribunato l'urgenza, ed ogni articolo di progetto per la risoluzione; nel Senato l'urgenza d'una risoluzione, ed insieme gli articoli, che la compongono. L. a. 46. p. 53. Vedi Decreti, Atti Lezislativi.

CONSOLATO non può far passare, o soggiornare alcun corpo di Truppe nella distanza di 13, miglia, e 426. passi dalla comune, in cui i Consigli Legislativi tengono le loro sedute, se non a richiesta di questi, e con la lo-

ro autorizazione. C. a. 66. p. 15.

Consolato sa munire del Sigillo, e pubblicare le Leggi, e gli altri Atti de Consigli Legislativi ne due giorni dopo

la ricevuta. C. a. 130. p. 24.

Consolato sa munire del Sigillo, e promulgare nello stesso giorno le Leggi, e gli Atti de Consigli Legislativi, che sono preceduti da un decreto d'urgenza. C. a. 131, p. 24. Consolato non può deliberare, se non vi sono almeno tre

Consoli presenti. C. a. 145. p. 27.

Gonsolato provede, secondo la Legge, alla sicurezza esterna, ed interna della Repubblica. Può far Proclami conformi alle Leggi, e per l'esecuzione di queste. Dispone della forza armata, che non però può comandare nè collettivamente, nè divisamente per mezzo de suoi Membri, nemmeno due anni dopo terminato il toro impiego. C. an 147. p. 28.

Gonsolato può decretare, in caso di pericolo della pubblica sicurezza, la presentazione, e l'arresto di quei, che sieno sospetti di cospirazione; può interrogarli, ma deve

in 24. ore rimetterli all'Uffiziale di Polizia, sotto pena -del delitto di detenzione arbitraria. C. a. 148. p. 28.

Consolate nomina tutti gli Uffiziali della Milizia superiori

al grado di Capitano. C. a. 150. p. 28.

Consolato invigila, e assicura l'esecuzione delle Leggi nelle Amministrazioni, e ne' Tribunali per mezzo de' Prefetti Consolari da lui nominati. C. a. 152. p. 28.

Consolato nomina fuori del suo seno i Ministri, e li revoca, quando lo crede conveniente. Non può eleggerli di eta minore di 30. anni, nè tra i Parenti, o Affini d'un Console ne' gradi espressi nell'art. 141. C. a. 153. p. 29. Consolato nomina i Questori d'ogni Dipartimento, ed i Preposti alle direzioni delle Contribuzioni indirette, ed all' Amministrazione de' beni Nazionali. C. a. 158. e 159. p. 29.

Consolato da in iscritto i Conti, e Schiarimenti, che gli domanda il Senato, o il Tribunato. C. a. 163. p. 30.

Consolato è tenuto presentare ogn'anno in iscritto all'uno, e l'altro Consiglio il prospetto delle spese, la situazione delle finanze, la lista delle pensioni esistenti, ed il progetto di quelle, che crede conveniente di stabilire. Deve ancora indicare gli abusi, che sono a sua notizia. C. a. 164. p. 30.

Consolato può in ogni tempo invitare in iscritto il Tribunato, o il Senato a prendere un'oggetto in considerazione; non però proporgli i progetti stesi in forma di Leg-

gi. C. a. 165. p. 30.

Consolato ha la sua Guardia abituale, metà Infanteria, metà Cavalleria in tutto eguale a quella d'ogni Consiglio

Legislativo. C. a. 168. p. 30.

Consolato ha due Messaggieri di Stato agli suei ordini, da lui nominati, e che può dimetterli; e portano le lettere, e memorie di lui ai Consigli Legislarivi, nelle di cui sedute hanno l'accesso, preceduti da due Apparitori. C. a. 172. p. 31.

Consolato risiede nella stessa Comune, in cui risiedono i

Consigli Legislativi. C. a. 173. p. 31. Consolato nomina tre Grandi Edili costituenti il Burò Contrale nelle Comuni, ove esistono più Municipalità. C. a. 186. p. 33.

Consolato nomina, e revoca a suo arbitrio il Prefetto Con-

solare presso le Amministrazioni Dipartimentali, e Municipali per la sollecita esecuzione delle Leggi. C. a.

193. p. 34.

Consolato deve confermare le annullazioni, e sospensioni degli Atti fatte dai Ministri rispetto alle Amministrazioni Dipartimentali, e di queste rispetto alle Municipalità, perche sieno definitive : C. a. 196. p. 34.

Consolato può annullare immediatamente gli Atti delle Amministrazioni Dipartimentali, o Municipali, e sospendere, o destituire i loro Membri, e mandarli ai Tribanali

del Dipartimento. C. a. 197. p. 34.

Consolato un mese dopo delle elezioni fatte dalle Assemblee Elettorali d'ogni Dipartimento, di otto Giarati per l'Alta Corte di Giustizia, ne fa stampare la lista. C. 4. 266. p. 47. Vedi Alta Corte di Giustizia.

Consolato solo può mantenere delle relazioni politiche al di fuori, condurre le negoziazioni, distribuire le forze di terra, e di mare, e regolare la direzione in caso di

guerra. C. a. 320. p. \$5. Vedi Guerra.

Consolato stipola i preliminari di pace, convefizioni segrete, conchiude i trattati di pace, d'alleanza, tregua, neutralità, commercio, ed altre convenzioni necessarie al bene dello Stato. Questi trattati, e convenzioni sono negoziate a nome della Repubblica da Agenti Diplomatici nominati dal Consolato, ed incaricati delle sue istruzioni C. d. 321. e 322. p. 59.

Consolato dentro un mese dalla sua istallazione, presentera al Tribunato un piano per l'organizazione de Banchi di ciascun Ministre, la qu'ale sarà determinata con una Leg-

ge speciale. L. a. 22. p. 118.

Consolato avrà a sua disposizione una somma di Scudi 6000. per le spese sue particolari fin al primo Vendemiale prossimo; non compresi i trattamenti de' Consoli, e del Segretario generale. L. a. 23. p. 118.

Consolato della somma di Scudi 6000, per le prime spese indicherà al Tribunato quale ne sara l'impiego entro 15.

giorni del suo istallamento. L. a. 21. p. 118

Consolato non può ordinare egli stesso verun pagamento alla gran Questura; ma il Ministro delle Finanze sottoscriverà il Mandato diretto ai gran Questori, per le di lui spese particolari, e trattamenti de di lui Membri, e del Segretario. L. a. 24. p. 118.

Consolato avrà a un disposizione Scudi fob mila, l'alua effectiva; e dovendo informare il Tribunato dell'imprego di essi, distinguerà particolarmente ciò, che sara stato destinato alla spesa di ciascum Ministero. L. 2, 5, 1, 110.
Consolato dopo aver esminato lo stato generale delle spese, e delle rendite d'ogni Comune inviatogli dall'Ministro dell'Interno, come all'articolo 33, si diriggerà al Tribunato per ottenere, che a disposizione del detto Ministro sieno messi il fondi necessari a dette spese L. 2.

35. p. 121. CONSOLE, se muoja, sia dimesso, o il di cui impiego vachi per qualunque motivo, viene eletto il Successore dai Consigli Legislativi in termine di 10. giorni. C. a.

142. p. 27.

Console huovamente eletto dal Senato, per la vacanza di altro Console; oecupa il posto di questo per quanto gli mancava al suo tempo, purche fosse più di sei mesi, altrimenti l'Eletto rimane ancora per cinque anni seguenti. C. n. 143, p. 27.

Console vermo può assentarsi per più di cinque giorni senza l'espressa autorizzazione de' suoi Colleghi; nè andare loutano più di 28, miglia, e passi 87: C. a. 166, p. 30. Console qualunqué si ha accompagnare al di fuori da due Guardie; ed ogni posto di forza armitta deve fargii tanto collettivamente, quanto individualmente gli onori mi-

litari superiori. C. a. 170. 171. p. 31.

Console, dove sia a nominarsi, o un Commissario della Contabilità, il Tribunato presenta sei Candidati, che nomina a scrutinio di lista nel modo prescritto al §. 3. tit. 3. delle Assemblee Tribuli, Comizi, ed Assemblee Elettorali. L. a. 80. p. 19.

Consoli, che tardassero, o ricusassero di sigillare, promulgare, o spedire il decreto di traslazione de' Consigli Legislativi ordinata dal Senato, sarebbero rei di attentato

contro la pubblica sieurezza. C. a. 106. p. 21.

Consoli hanno il Potere Esecutivo delegatogli dai Consigli Legislativi a nome della Nazione. C. d. 134. p. 25.

Consoli sono cinque, che vengono nominati dai Consigli Legislativi nella rappresentanza di Assemblea Elettorale della Nazione. C. a. 134: p. 25.

Consoli si nominano separatamente, e successivamente, quan-

L

do è luogo all'elezione di più di uno di loro. C. a.

Consoli debbono essere di 35. anni almeno, maritati, o ve-

dovi . C. a. 136. p. 26.

Consoli non possono essere, che li già stati Membri di un Consiglio Legislativo, Consoli, o Ministri, Questa disposizione però avrà luogo dall'anno 12. dell'Era Repubblicana. C. a. 137. p. 26.

Consoli non possono essere, cominciando dal primo giorno dell'anno 8 dell'Era Repubblicana, i Membri de Consigli Legislativi, tanto nel tempo delle loro funzioni, quanto nel primo anno dopo spirate le stesse funzioni.

C. a. 138. p. 26.

Consoli n'esce ogn'anno uno d'impiego. Ne primi quattro anni la sorte deciderà della successiva uscita di quelli, che saranno stati nonimati la prima volta. C. a. 139. p. 26.

Consoli, ch'escono d'impiego non possono essere rieletti, prima che passi un numero di anni eguale a quello, in

cui siano stati in funzione. C. a. 140 p. 26.

Consoli, se più di due manchino, il Tribunato in termine di due giorni presenterà i Candidati; ed il Senato verra all'elezione in altri due giorni. C. a. 143. p. 27.

Consoli sono Presidenti ognuno in giro per soli tre mesi.

C. a. 144. p. 27.

Consoli non possono esser citati, ne chiamati collettivamente, ne divisamente dal Tribunato, e Senato, fuori de casi degli art. 119. e 121. C. a. 162. p. 29.

Consoli non possono ne fuori, ne nell'interno delle loro case comparire nell'esercizio delle loro funzioni, se non

in abito di formalità. C. a. 167. p. 30.

Consoli sono alloggiati, e ammobiliati a spese della Repubblica, e nello stesso edifizio. C. a. 174. p. 31.

Consoli hanno il trattamento, ciascun di loro, di Rub. 639.

grano annui. C. a. 175. p. 31.

CONTABILITA' NAZIONALE ha tre Commissari eletti Giscuso sppartamente, e successivamente dai Consigli Legislativi. Il Tribunato forma la lista di sei Candidati. Il Senato ne fa estrarre tre a sorte, e sceglie a scrutinio segreto uno per volta tra gli altri tre. C. a. 312. P. 54. CONTABILE qualsivoglia dell'antico governo dovrà trasmettere alla Gran Questura i suoi conti, e giustificazio-

remissio Gaagle

ni, la quale l'esaminerà, e farà pagarsi quanto sia di do-

vere. J. a. 54. p. 124.

CONTI debbono darsi dal Consolato in iscritto all'uno, o all'altro Consiglio Legiclativo, che glieli chieda co'suoi schiarimenti, oltre gli Conti annui, che è tenuto presentargli. C. n. 163, e 164, p. 30.

Conti si rendono ogn'anno dalle Amministrazioni, e quelli delle Dipartimentali si stampano; e l'approvazione defi-

nitiva appartiene al Consolato. C. a. 200. p. 35.

Conti detragliati delle spese de' Ministri, firmati, e certificati da loro, si pubblicano al principio d'ogu'anno; così quelli delle Contribuzioni, e di tutte le rendite pubblishe in ogni parte dell' Amministrazione generale. C. a. 301. e 302. p. 52.

301. e 302. p. 52. Conti particolari delle spese de' Dipartimenti si pubblicano, così quelle relative ai Tribunali, alle Amministrazioni, ai progressi delle scienze, a tutti i travagli, e stabili-

menti pubblici . C. a. 303. p. 52.

Conti in ristretto aminessi dai Commissari della Contabilità

si pubblicano con la stampa. C. a. 315. p. 54.

Conti della pubblica Spesa comincieranno in ciascun anno dal 1. Vendemmiajo e l'anno corrente finira l'ultimo giorno dell'anno 6. dell'Era Repubblicana. L.a. 52.p. 123. Conti, e giustificazioni degli antichi Contabili saranno dal-

la Gran Questura rimessi ai Commissari della Contabilità per essere esaminati. Ne quegli saranne liberati, se non avranno la quietanza dal Buro della Contabilità. L.

CONTRIBUZIONE altra diretta di fondo, altra di perso-

na. C. a. 6. p. 6.

Contribuzioni sono tutte stabilite per l'utilità generale, e devono essere ripartite tra i Contribuenti in proporzione

delle loro facoltà. C. a. 16. p. 2.

Contribuzioni pubbliche si fissano ogn' anno dai Consigli Legislativi, cui solo appartiene di stabilirle, nè possono sussistere più d'un anno, se non sono espressamente rinovate. C. a. 195. p. 55.

Contribuzioni possono trearsi dai Consigli Legislativi in quel genere, che crederanno necessarie; dovendo peraltro stabilirne ogn'anno un' imposizione di fondo, ed una personale, C. a. 296, p. 51.

Simple Language

52 CON COR COS

Contribuzioni personali possono offerirsi alle rispettive Municipalità da ogn' Individuo, che non trovandosi nel caso degli art. 70., è 11. non è stato compreso nel Ruolo delle contribuzioni dirette, e farsi scrivere per la contribuzione personale del valore almeno locale di tre giornate di travaglio agrario. C. a. 297. p. 51. Vedi Cittadini.

Contribuzione personale non può iscriversi, se non nel me

se di Messidoro d'ogn' anno. C. a. 298. p. 52.

Gontribuzioni di qualunque natura sono ripartite tra tutti i Contribuenti in proporzione delle loro facoltà. C. n. 299, p. 52.

Contribuzioni sono dirette dal Consolato, che invigila sulla di loro percezione, ed incassamento, dandone gli or-

dini opportuni. C. a. 300. p. 52. Vedi Conti.

Contribuzioni non possono ripartirsi dalle Amministrazioni Dipartimentali, e Municipalità sopra le somme fissate dai Consigli Legislativi, ne permettersi, o deliberarsi alcun imprestito locale a carico de Cittadini del Dipartimento, Cantone, o Comune, se non vi sia l'autorizazione. C. a. 304. p. 524

Contribuzioni altre sono dirette, altre personali. Le dirette, o reali saranno ripartite su i fondi in proporzione del loro valore. Le personali saranno ripartite in ragione delle facoltà conosciute, o presunte. L. a. 2, p. 114.

delle facoltà conosciute, o presunte. L. a. 2. p. 114.
Contribuzioni dirette sulli fondi saranno ogn'anno determinate per tutta la Repubblica da una Legge particolare; ...e tutto il ritratto sara versato nella cassa della Gran Questura per le spese generali di essa. L. a. 3. p. 114.

CORPORAZIONI non hanno diritti, non v'è privilegio, meastranza, nè limitazione alla libertà del commercio, dell'industria, 'e' dell'esercizio di qualunque arte. Ogni Legge proibitiva in tal genere sarebbe essenzialmente provisoria, nè di durata anuggiore d'un anno, purchè non fosse formalmente rinovata. C. a. 345, p. 59.

Corporazioni, ne associazioni possono farsi contrarie all'or-

dine pubblico. C. a. 349. p. 60. Vedi Società.

COSTITUZIONE può essere variata in qualche articolo, di cui l'esperienza facesse conoscere gl'incomodi, C. a. 327. p. 56.

Costituzione garantisce le proprietà, e la giusta indennità di quelle, delle quali la necessità pubblica elegesse il sagrificio. C. a. 347. p. 60.

Costituzione non può essere in tutto, nè in parte variata, salve le riforme della Revisione. C. a. 370 p. 64. Vedi Revisione della Costituzione.

CREDITORI dell'antico governo, e di qualsivoglia Comune, o stabilimento, che divengono Creditori della Repubblica , saranno descritti nel gran Registro del Debito pubblico da formarsi dalla gran Questura. L. a. 38. p. 121.

Creditori dell'antico governo, e di qualsivoglia Comune, divenuti Credicori della Repubblica saranno inseriti nel gran Registro solamente per l'annuo interesses dovutogli. L. a. 39. p. 121.

Creditori dovranno tra 4. mesi presentare i suoi titoli alla gran Questura, la quale, dopo averli verificati, farà scriver ciascun Creditore al gran Registro, e ne rilascerà loro un estratto contenente la sua iscrizione. L. a. 40.p, 121. Vedi Gran Questori;

## DEB

### DEC

#### DEL

EBITO PUBBLICO in generale è posto sotto la garanzia della Nazione Romana, la quale lo riconosee come un'obbligazione sacra, cui essa soddisfera puntualmente. L. a. 20. p. 118.

Debiti delle Comuni del fu Stato Ecclesiastico, se gli addossa la Repubblica insieme con i beni mobili, e stabili

di quelle. L. n. 32. p. 120.

DECRETO del Senato, col quale riconosce l'urgenza d'una Legge, si motiva nel preambolo della Legge medesima. C. a. 91, p. 18.

Decreti di cassazione d'atti, sospensione, o destituzione di Amministratori Dipartimentali, o di Edili, debbono esser motivati. C. a. 198. p. 35.

Decreti semplici quali sieno, e quali i loro oggetti ne' Con-

sigli Legislativi. L. a. 47. p. 53. C Decreti semplici de Consigli Legislativi possono farsi con dilazione, o senza; con appelli nominali, o senza: L, a. 48. p. 54.

Decreti semplici ne' Consigli Legislativi debbono farsi a maggiorità di voti, nel Tribunato 37., nel Senato 21. nei casi espressi. L. a. 49. p. 54.

DELEGAZIONE formale & necessaria per esercitare qua-

lunque autorità , o pubblica funzione. C. a. 19. p. 2. DELIBERAZIONE, che si prenda per appello nominale, è proclamata dal Presidente, dopo aver aperti i biglietti. essere stati notati dai Segretari, e fatto il conto de'voti affermativi, e negativi. L. a. 68. p. 57.

DETENZIONE ARBITRARIA è delitio, che si commet te; quando l'arresto, o detenzione si fa da chi non sia autorizzato, o fuor di luogo destinato, o dai Carcerieri contro il modo stabilito negli art. 225., 216., 227. C. 228. 0. 40.

DIPARTIMENTO del Territorio della Repubblica Roma-

na . C. a. 3. p. J.

Dipartimento qualunque è distribuito in Cantoni, e Comuni . C. a. s. p. s.

Dipartimento qualunque concorre alla nomina de' Membri del Senato, e Tribunato. C. a. 48. p. 13.

Dipartimento non può dare alcun mandato ai Membri dei Consigli Legislativi, che ha nominati, non appartenendo i Membri al Dipartimento, ma all'intera Nazione. C. a.

49. D. 13. Dipartimento ha la sua Amministrazione Centrale. C. a.

175. p. 31.

Dipartimenti possono esser cangiati ne' limiti, e rettificati dai Consigli Legislativi, ma in tal caso la superficie di un Dipartimento non può eccedere 2479, miglia quadrate di Roma . C. a. 4. p. 5.

DIPARTIMENTI della Repubblica Romana:

Cimino ha per Capoluogo Viterbo. Circeo Anagni. Clirunno Spoleto. Ancona. Merauro Macerata. Musone Tevere Roma. Trasimeno Perugia. Fermo. Tronto

L. a. 2. p. 1. Dipartimento è composto di un certo numere di Cantoni. Ogni Cantone ha il suoi Capoluogo. L. a. 4. p. 2. a. 8.

p. 4. e seg. Dipartimenti contengono ciascuno tre Tribunali di Censura, in altrettante Città, che si notano. L. a. 6. p. 2.

DIR 55

DIRETTORE DEL GIURI' D'ACCUSA invigila immediatamente sopra tutti gli Ufficiali di Polizia del suo Circondario. C. a. 241. p. 42.

Direttore del Giuri d'accusa procede 1. sugli attentati contro la liberta, o la sicurezza individuale de' Cittadini.

2. Su quelli, che sono commessi contro il diritto delle genti.

3. Sull'opposizione all'eseguimento dei giudizi, e e di tutti gli atti esecutori emanati dalle Autorita costituite.

4. Sulle turbolenze cagionate, e fatti praticati per impedire la percezione delle contribuzioni, la libera circolazione delle sussistenze, ed altri oggetti di commercio. C. a. 242. p. 43.

Directore del Giuri d'accusa procede immediatamente come Uffiziale di Polizia sulle denunzie, che gli fa il Prefetto Consolare sia per uffizio, sia dopo gli ordini del Conso-

lato. C. a. 242. p. 42.

Direttori del Giuri d'accusa, e li Presidenti de' Tribunali Criminali fanno a sorte la nota dei Giurati sulle liste, che sono scritte secondo il modo determinato dalla Legge per le Amministrazioni Centrali, e che possono essere annullate dal Consolato, C. a. 237. p. 42.

Direttori del Giuri d'accusa possono esser tanti stabiliti dalla Legge, oltre il Presidente del Tribunale di Censura, quanti n'esigga la spedizione degli affari nelle Comuni superiori a 50. mila abitanti. C. a. 239. p. 42.

Direttori del Giurì d'accusa sono gli Presidenti de' Tribunali di Censura, ciascuno nel suo Circondario. C. a. 238

p. 43. Vedi Giuri.

Direttore del Giuri d'accusa, considerato come Ufiziale di Polizia giudiziaria perseguita i delitti in conformità dell' art. 230. della Costituzione, ed adempie, rapporto a tali delitti, le funzioni attribuite al Pretore art. 46., e 42. L. a. 48. p. 89.

Direttore del Giuri d'accusa per la inquisizione, e persecuzione di qualunque delitto commesso in una Comune, nella quale non vi sia Pretore, può incaricare un Comandante, o Ufiziale della Squadra Nazionale dell'esercizio di tutte le funzioni di Polizia giudiziaria sino al mandato d'arresto esclusivamente. Le a. 50 p. 90.

Direttore del Giuri d'accusa è il Presidente stesso del Tribunale di Censura. L. 4. 66, p. 93. 56 DIR DIS DOM DOV

DIRITTI dell'Uomo in società sono la libertà, l'eguaguanza la sicurezza, la proprietà. C. a. 1. p. 1.

DISCUSSIONE chiusa, che sia dopo la 3. lettura d'un progetto ne Consigli Legislativi il Presidente pone a voti la demanda per sapere, se v'è luogo ad aggiornamento. E quando questo non sia pronunziato, passa ad esporre alle emende proposte; e se il Tribunato non rigetta subito, s'aggiorna la deliberazione a 20. giorni, L. a. 58. p. 55.

Discussione d' un progetto ne Gonsigli Legislativi s' apredopo la lettura di esso; nè si chiude, se non dopo un decreto, e allorche non si presentino più Opinanti. Finche essa è aperta, la parola e accordata ad ogni Membro, che l'abbia domandata, e nell'ordine della domanda, che ne hanno fatta, L. a. 56 p. 55.

DOMESTIGI stipendiati addetti al servizio della persona; o della casa sono sospesi dall'esercizio de'diritti della Cit-

tadinanza Romana. C. a. II. p. 7.

DOMICILIO per votare ne Comizi s'acquista con la sola residenza d'un anno, e si perde per l'assenza d'un anno. C. a. 15, p. 7.

Domicilio nel Territorio della Repubblica richiesto per i Tribuni all'art. 70., e per i Senatori art. 80. non riguarda quelli, che sono usciti con missione del Governo. C. a. 81. p. 17.

DOVERI DELL' UOMO debbono conoscersi da ciascuno, e adempiersi per mantenere la Società. C. a. 1. p. 3.

# EC ED

come O pizi, ed O pedali Civili, distribuzioni di soccersi in danaro, ed in qualunque materia, sono sotto la vigilanza delle Amministrazioni Dipartimentali, che fanno eseguirne le Leggi, che le concernano, e ne danno conto al Ministro deil Interno. L. a. 16, p. 79.

EDILE 3 uno, ed un Aggiunto nelle Comuni sotto li 10. mila abitanti . C. a. 181. p. 32.

Edili riuniti di più Comuni formano la Municipalità del Cantone C. n. 182, p. 32,

Edili sono sette, contandovi il Presidente, in ogni Gantone da 10. mila a 100. mila abitanti. C. a. 184. p. 32.

ED EL

Edili sono nominati per due anni, e rinovati ogn'anno per meta, o per la parte più prossima alla meta; e alternativamente per la frazione più grande, e più piccola, C. a. 187. p. 33.

Edili possono essere rieletti una volta senza intervallo; ma dopo la seconda volta non può essere rieletto, che dopo

l'intervallo d'un anno. C. a. 188, e 189. p. 33.

Edili sette d'ogni Comune al di sopra di 10, mila abitanti nel di 1, Ventoso dell'anno 7, tireranno a sorte l'uscita di tre di loro. L a. 28, p. 24. Vedi Lista, Comuni, Comizj, Assemblee Tribuli.

Edile è uno nelle Comuni al di sotto di ro. mila abitanti, ch'è Membro dell' Amministrazione Municipale, ed ha un Aggiunto per secondario nelle sue funzioni, e che lo supplirà in caso della sua assenza, tanto nella Comune, che nell' Amministrazione Municipale. L. a. 27, p. 72.

Edili, ed Aggiunti eletti og i anno, entrano in funzione

li 15. Germile. L. a. 28. p. 72.

E JUAGLIANZA consiste nell'essere la Legge la stessa per tutti, e quando protegge, e quando punisce, non ammette alcu ta distinzione di nascita, alcun potere ereditario. C.

ELETTORI ne Comizi se ne nominano uno per ogni 200. Gittadini presenti, o assenti, che hanno diritto di votare. Fin al numero di 300. Cittadini inclusivamente se ne nomina un solo. Da 301. a 500. se ne nominano due. Da 501. a 700. es ne nominano tre. Da 701. a 900. quattre. C. a. 31. p. 10.

Elettori nominati si riducono immediatamente dopo a meta, scartandosi una metà a sorre; e per farsi quest estrazione si riuniscono al Capoluogo della Municipalità, e quella si eseguisce avanti al Pre-idente, agli Edili, ed il Pre-tro Consolare, C. a. 23, 8, 10.

fetto Consolare, C. e. 32, p. 10. Elettore chi sia stato d'un' Assemblea Elettorale, non può riunirsi, in qualita di Elettore con quelli, che sono stati con lui Membri di detta Assemblea, che sarebbe un artentajo contro la sicurezza pubblica, C. e. 32, p. 17.

Elettofi debbono avere le quistità necessarie per esercitare à diritti di Cittadino Romano, aver compiti 25 anni, esser proprietario, usufruttuario, o locatario, o affittuario d'un bene, di cui la rendita annua sia equale al valore lecale di 150, giornate di 1400. C. d. 3, 4, p. 10.

Elettori ricminati da uno stesso Comizio, come si riducano a merà, la quale formi l'Assemblea Elettorale d'una Mu-

nicipalità . L. a. 54. p. 30.

ELEZIONI a scrutinio individuale si fanno a maggiorità assoluta; quelle, che si fanno a scrutinio di lista si consumano qualche volta a pluralità relativa. L. a. 90. p. 37) Elezione individuale si consuma, se nel primo giro dello Scrutinio un Candidato ha ottenuto più della metà dei voti . L. a. 91, p. 28.

Elezione de Membri definitivi delle Assemblee si fa così: Ogni Cittadino nominato dal Segretario provisorio nella lettura della Lista, depone in un Vaso un higlietto con cinque nomi, senza alcuna destinazione di funzione. L.

a. 46. p. 28. Vedi Scrutatori.

Elezione a maggiorità assoluta è quando un Ca didato viene eletto a più della metà de' voti . L. a. 88. p. 37.

Elezione individuale può avere tre giri di Scrutinj, L. a. 91. p. 38.

Elezione alla pluralità relativa è quella, in cui per esser e etto basta, che un Candidato abbia ottenuto più voti d'ogn'altro. L. a. 89. p. 37.

Elezione qualunque si fa a maggiorità di voti assoluta, o alla pluralità relativa . L. a. \$7. p. 37.

Elezione, che non si consumi a maggiorità assoluta nel 2. giro, si proclamano i nomi de'due Candidati, che ab-- biano avuto più voti, e si fa il 3. giro dello Scrutinio, in cui deve darsi il voto ad uno di questi due, e quello,

che ne avrà più, sarà l'eletto. L. a. 95. 96. p 38. Elezione si consuma, se nel 2. giro di Scrutinio uno de' 7. Candidati ottiene la maggiorità assoluta de' voti, sopra

cioè la meta. L. n. 94. p. 38. Elezione, che non si consuma al 3. giro per maggiorità di voti, perchè sia il numero eguale, resta fatta in favore del più anziano d'età degli due Candidati. L. a. 96. p. 38. Elezione, quando nel primo giro dello Scrutinio non sia consumata a maggiorità assoluta, si forma la lista di 5. Candidati, che abbiano avuti più voti, e si procede al secondo giro di Scrutinio, nel quale non si può dare il voto, che ad un solo de suddetti cinque. L. a. 93. p. 38. Elezione in ogni caso d'eguaglianza di suffragi resta consumata a favore del maggiore d'eta. L. a. 96. p. 38.

Elezione si consuma nel primo giro dello Scrutinio di lista a favore di chi abbia ottenuta la maggiorità assoluta de

voti . L. a. 98. p. 39.

Elezione, se non sia consumata al primo giro dello Scrutinio di lista a favore di tutti i Candidati, che debbeno coprire il posto, si forma una lista di cinque di quelli. che hanno ottenuto più voti, se manchi per l'elezione un posto; la lista e di 10., se manchino due; di 15., se manchino tre; di 20., se manchino quattro posti, e così di seguito, L. a, 99. p. 39.

Elezione, perchè segua nel 2. giro di Scrutinio di lista, si deve dare il voto a que soli, che sono scritti nella lista di 5., 10., 15., 20. cc. scrivendo nel suo biglietto un numero eguale ai posti da provvedersi; e chi avrà più

voti restera eletto. L. a. 100. 101. p. 39.

Elezione, se non si consumi nel 2. giro dello Scrutinio di lista a maggiorità di veti, per il numero de Candidati eguale ai posti da provvedersi, si forma una lista di Candidati, che hanno nel 3. giro ottenuti più voti; e de ta lista contiene il numero doppio dei posti da riempirsi, se rimane un solo posto, ma è di quattre, se sono due li posti, di sei, se tre, e così di seguito. L. s.

Elezione segue al 3. giro dello Scrutinio di lista; scrivendo ogni Votante nel suo biglietto tanti nomi soli, quantisono i posti da riempirsi. E quello, e quelli, che ostengono più voti a maggiorità assoluta, o relativa, re-

stano eletti . L. a. 102, 104. p. 40.

Elezione de Presidenti, Segretari, e Scrutatori delle Assemblee, o dei loro Burò si fa sempre con un solo giro di Scrutinio di lista, e con la pluralità relativa, come s'è determinato agli art. 46. 47. L. a. 106. p. 40.

Elezioni de' Gonsigli Legislativi, altre sono degli Uffiziali propri, che si scelgono tra i membri, o al di fuori; altre sono quelle de Consoli, e de Commissari della Con-

Sabilità . L. a. 75. p. 58.

Elezione del Presidente, e duc Segretari si fa il primo giorno d'ogni mese, eccettuate le vacanze, da ogni Consiglio. L. a. 76. p. 58.

Elezione di un Console, o Commissario della Contabilità, come si faccia dal Senato, in seguito della nomina del Tribunato. L. a. 82., e 112. p. 59. e 112.

EMIGRATI FRANCESI sono esclusi per sempre dalla Cittadinanza Romana, e banditi dal di lei territorio. C. a. 8. p. 6.

Emigrati saranno sottoposti ad una Legge, che non potrà.

esser cangiata, se non nelle forme della Revisione della
Costituzione. C. a. 365, p. 62.

EPOCHE del primo istallamento de' Tribunali, e loro Fun-

zionarj. L. a. 128. p. 106.

ERA Repubblicana, che comincia ai 22. Settembre 1792. giorno della fondazione della Repubblica Francese, è comune alla Repubblica Romana. C. a. 364. p. 62.

#### FAL FE FI FO

ALLITO Debitore, e suo Erede immediato, che ria tiene a titolo gratuito tutta, o parte la di lui successione. resta sopeso dall'esercizio de' diritti della Cittalinanza Romana. C. a. 11, p. 7.

FESTE NAZIONALI s'istitui cono per mantenere tra Cittadini la Fratellanza, affezionarli alla Costituzione, alle

Leggi, alla Patria. C. a. 294. p. 51.

FINANZE avranno uno stabilimento di contribuzioni dirette, il quale sia uniforme per tutta la Repubblica secondo i principi fissati per titolo della Costituzione. L. a., L. p. 314. Vedi Contribuzioni, Spece, Imposizioni.

FOCLIO DI PRESENZA di ogni giorno è diviso per linee in 40, caselle per il Senato, e 72, per il Tribunato. Ogni casella è numerata; ed ogni Membro pone la sua sottoscrizione al numero che corrisponde a quello della sua Sedia.

L. e. 34, p. 50.

Foglio di presenza è portato ai Segretari, che scrivono la parola anente in tutte le ciselle vuoce, formandone poi la lista, che s'inserisce ogni giorno nel processo verbale; eccettuati que mombri, di cui il Consiglio ha autorizzato

l'assenza. L. a. 35. p. 50.

Foglio di presenza, che non trovisi sottoscritto dai rispettivi Membri fasi, che og uno di essi perda tre miriagranmi dal suo trattamento, quando non sia la di lui assenza autorizzata da un congedo, o da una dererminazione speciale, e nominativa del proprio Consiglio. L. a. 36. p. 51. FORESTIERI stabiliti o no nel Territorio della Repubblica Romana succedono ai loro Parenti forestieri, o Romani; e poss no contrattare, acquistare, e ricever beni situati nella Repubblica, e disporne come Cittadini Romani, con tutti i mezzi autorizzati dalla Legge. C. a.

326. p. 56.
FORMOLA dell' approvazione del Senato sopra la risoluzione del Tribunato si sottoscrive dal Presidente, e dai Segretari, è questa: Il Senato approva. C. a. 93. p. 19.

Formola del rifiuto per motivo di nullità, o sia mancanza delle forme indicate nell'articolo 73. sottoscritta dal Presidente, e dai Segretarj: La Costituzione annulla. C. a.

Formola del rifiuto sul merito della Legge proposta dal Tribunato, e risoluta, si sottoscrive dal Presidente, e Segretari: Il Senato non può adottare. C. a. 95. p. 19.

Formola del Tribunato, quando dopo aver deliberato in conformità dell'articolo 73. ammette la denunzia contro un Membro de' Consigli Legislativi: La denunzia contro per il fatto di ... in data de ... settoscritta

da . . . è ammessa. C. a. 118. p. 23.

Formola della pubblicazione delle Leggi, ed Atti de' Consigli Legislativi, deve usarsi dal Consolato: A nome della Repubblica Romana (Legge) o (Atto dei Consigli Legislativi). . . Il Consolato prdina, che la Legge, o Atto Legislativo qui ropra espresso sarà pubblicato, eseguito, e munito del Sigillo della Repubblica. C. a. 132. p. 25.

FORZA ARMATA deve difender lo Stato da' Nemici esterni, e mantener l'ordine nell'interno, e l'esecuzione del-

le Leggi . C. a. 268. p. 47.

Forza armata è essenzialmente obbediente; nè alcan corpo armato può deliberare. C. a. 269. p. 47.

Forza armata si divide in Guardia Nazionale sedentaria, e Guardia Nazionale in attività. C. a. 270. p. 47. Vedi Guardia Nazionale.

Forza armata straniera nonepuò introdursi nel territorio del-

lativi. C. a. 288. p. 50.

Forza armata sarà stabilita sotto nome di Squadra Nazionale destinata al muntenimento della tranquillità interna della Repubblica, e per l'esecuzione degli ordini degli Uffiziali di Polizia. L. a. 49. p. 89. FORZA PUBBLICA non può essere requisita dalle Autorità Civili, se non hell'estensione del loro territorio, nè può tradursi da un Cantone all'altro, senza essere autorizzata dall'Amministrazione del Dipartimento; nè quella di un Dipartimento all'altro, senza ordine del Consolato. C. a. 285, p. 49. Vedi Guardia Nazionale.

Forza pubblica ticeve gli ordini dai Consigli Legislativi per l'escenzione de'giudizi, e procedura contro gli Accusati per tutto il territorio della Repubblica. C. a. 286. p. 50.

FUNZIONARIO sostituito dalle Assemblee Elettorali ad un altro morto, dimesso, o destituito, si considera eletto per il solo tempo rimanente a quello, a cui vien sostituito, C. a. 41, p. 11.

Punzionari pubblici, che sono membri de due Consigli Legislativi sono rimpiazzati nel modo, che determina la

Legge, C. a. 47. p. 12.

Funzionari pubblici non potranno esercitare alcuna funzione
Prima d'aver giurato l'odio alla Monarchia, e all'Anarchia, e di fedelta, e attactamento alla Repubblica, e al-

la Costituzione. C. a. 367. p. 63.

Funzionari pubblici nominati la prima volta dal General Comandante delle Truppe Francesi in Roma goderanno i diritti di Cittadino Romano per tutti gli effetti, come se fossero stati nominati nelle forine prescritte dalla Costituzione. C. a. 368, p. 63.

Funzionari surrogati ai morti, dimessi, o destituiti, esercitano per il tempo di questi; e non ne siegue veruna interruzione, o cambiamento nell'ordine stabilito dall'art,

23. a 34. L. a. 37. p. 26.

Funzionari Militari, che accettano altre funzioni, conservano il loro grado, e i loro diritti d'anzianità; anche, se essendo in attività di servizio, non possono coprire altri impieghi pubblici, eccettuati quelli di Senatore, Tribuno, o Console, senza la previa approvazione del Consolato. L. a. 6. p. 125:

Funzionario nominato ad altra funzione pubblica, che non a nota la sua accettazione, si considera come non abbia

ircettato . L. a. 8. p. 126.

Futzionario, fuori de casi dall'art. 2. al 6., nominato ad altra funzione pubblica, e l'abbia accettata, sara rim piazzato nella prima tunzione definitivamente. L. a. 9. p. 126.

FUN

Funzionario, che abbia accertata un'altra funzione pubblica nei casi dall'art, 4. al 6. sarà rimpiazzato provisoriamente nelle prime sue funzioni, e per il solo tempo, che dura l'esercizio delle nuove; il trattamento però sarà quello delle seconde. L. n. 10. p. 126.

Funzionario nominato ad altra funzione pubblica deve far nota la sua accettazione all'Autorità, è modo da tenersi.

L. a. 7. p. 126.

FUNZIONI pubbliche non possono divenire proprietà di

quelle, che si esercitano. C. a. 21. p. 3.

Funzioni delle Amministrazioni del Dipartimento, è delle Municipalità per preparare la tenuta delle Assemblee, e Comizi, che sono: 1. Tenere i Registri Civici. 2. Estrarne i titoli de Cittadini, che hanno diritto di votare. 2. Designare il numero, ed il luogo delle Assemblee, e Comizi. 4. Indicare il numero, e la specie delle elezioni da farsi in ogni Comizio, Assembléa Tribule, o Elettorale. L. a. 4. p. 20.

Funzioni pubbliche duplicate non possono riunirsi in un

Soggetto, fuori d'alcuni casi. L. a. 1. p. 125.

Funzioni pubbliche possono riunirsi in un Membro dell'Istituto Nazionale. L. a. 2. p. 125.

Funzioni pubbliche possono riunirsi in un Giurato ordina-

rio, eccettuate quelle di Senatore, Tribuno, Console, Membro d'Autorità giudiziaria, ed ogni Funzionario di nomina del Consolato. L. n. 3. p. 125.

Funzioni d' Alto Giurato sono compatibili con ogn' altra funzione pubblica, eccettuata di Senatore, Tribuno, Console, Alto Pretore, ed ogni Funzionario di nomina del

Consolato. L. s. 4. p. 125.

Punzioni pubbliche, la di cui duratà non ha limite, sono compatibili con ogn' altra funzione, eccettuate quelle di

Prefetto Consolare. L. d. 5. p. 125.

Funzioni Militari, e generalmente quelle de'Cittadini, che fanno parte dell'armata, sono comprese nell'art. f. L. s. 6. p. 125.

#### GE GI

ARANZIA sociale non può esistere, se la divisione de' poteri non è stabilita, se non sono fissati i loro limiti, e se non è assicurata la responsabilità dei Funzionarj pubblici . C. a. 22. p. 3.

GAR GEN GIO GIU 64

Garanzia de' Consigli Legislativi significata dall'art. 114, al 126. comune ai Consoli. C. a. 160. p. 29.

GENERALI IN CAPO sono nominati dal Consolato, esclu-· sivamente dai gradi di consanguinità, o affinità assegnati all'art. 141. C. a. 149. p. 28.

GENERAL COMANDANTE delle Truppe Francesi in . Roma fara per la prima volta le differenti nomine attribuite nella Costituzione a tutte le funzioni; ed avranno lo stesso effetto del modo Costituzionale. Egli non sarà vincolato dalle regole stabilite, e tutti i nominati da lui acquisteranno i diritti di Cittadino Romano . C. a. 258. p. 63.

General Comandante delle Truppe Francesi in Roma, fin alla ratifica del trattato d'Alleanza tra la Repubblica Romana, e la Repubblica Francese, potrà fare quelle Leggi, che gli sembreranno urgenti; nè alcuna Legge de Consigli Legislativi potra esser promulgata, se non venga prima approvata da lui; ed il Consolato dovrà promulgare le Leggi del General suddetto, come fossero emanate dal Potere Legislativo. C. 4. 369, p. 64,

General Francese Comandante in Roma fa le nomine indicate. L. a. 61. e seg. p. 68. e seg. Vedi Amministrazioni

Dipartimentali, e Municipali,

General Comandante delle Truppe Francesi in Roma nominerà i Membri dell'Istituto Nazionale di prima forma-

zione. L. a. 112. p. 111.

GIOVANI non possono essere iscritti al Registro Civico. se non provano di saper leggere, e serivere, ed esercitare l'agricoltura, o una professione meccanica. Quest'art. non avra esecuzione, se non dall'anno 15, dell'Era Repubblicana . C. a. 14. p. 7.

GIUDICATO nessuno può essere, se non dopo essere stato

ascoltato, o legalmente citato. C. a. 11. p. 2.

GIUDICI non possono ingerirsi nell' esercizio del Potere Esecutive. Non impedire, ne sospendere l'esecuzione di alcuna Legge, ne citare avanti di se gli Amministratori Dipartimentali, o gli Edili per motivo di loro funzioni, se non sono autorizzati dal Consolato. C. a. 203. p. 36.

Giudici assegnati dalla Legge non possone deviarsi per alcuna commissione, ne per altre attribuzioni fuori di quelle determinate da una Legge anteriore. C. a. 204, p. 36. Giudici non possono essere destituiti, se non per prevari-

cazione legalmente giudicata, nè sospesi, se non per un

accusa ainmessa. C. n. 205. p. 36.

Giudici non possono essere più in un Tribunale in grado di consanguinità, e affinità dell'art. 141. C. a. 206. p. 36. Giudice non puo essere d'un Tribunale Dipartimentale, nemmeno Pretore, Assessore, Membro dell'Alta Pretura, Giurato, o Prefetto Consolare presso i Tribunali, se non abbia compiti 25. anni. C. a. 208. p. 37.

Giudici del Tribunale Civile si eleggono con tre Supplementari, due de quali si prendono tra i Cittadini, che risiedono nella Comune, in cui si trova il Tribunale. C.

a. 215. p. 38.

2

t

Giudici del Tribunale Civile del Dipartimento sono 5., ed i loro Supplementari 3. turti nominati dalle Assemblee Elettorali nel mese di Germile d'ogni 5. anni; ed entrano in funzione li 15. Fiorile . L. a. 29. p. 85.

Giudici del Tribunale Givile del Dipartimento nel caso d'assenza di più di due tra li 5. di loro, sono rimpiazzati da altri a nomina del Presidente, tra il numero del Supplementari, per completare il numero di tre Giudici.

L. a. 30. p. 85.

Giudice tra i 5. del Tribunale Civile del Dipartimento, destituito, dimesso, o morto, è rimpiazzato fin alli 15. Germile seguente da quello de Supplementari, che otten-

ne più voti nell'elezione. L. a. 32. p. 85.

Giudici, e Supplementari del Tribunale Civile, se sieno ridotti a 4. per motivo di morti, dimissioni, o destituzioni, saranno nominati altri da rimpiazzarsi dall'Alta Pretura sopra una lista triplicata presentatagli dai restanti del detto Tribunale Civile. L. n. 33. p. 85.

Giudici, ed altri Funzionari impiegati ne Tribunali, nominati all'art. 118. 119. 120. 121. possono ricevere onorari, o retribuzione qualunque per sedute, rapporti, fun-

zioni, o altro qualsisia. L. u. 122, p. 105.

GIUDIZIARIE FUNZIONI non possono citarsi dai Gonsia

gij Legislativi . C. a. 202. p. 36.

GIJRAMENTO da prestarsi da tutti i pubblici Funzionari d'odio alla Monarchia, e all'Anarchia, e di fedeltà, e attaccamento alla Repubblica, e alla Costituzione'. C. a. 367. p. 63.

367. p. 63. Giurl' primo dichiara, se l'accusa deve ammettersi, o rigettarsi. Il secondo Giuri riconosce il fatto. La pena viene determinata dalli Legge, ed applicata dai Tribunali Criminali. C. a. 234, 6, 41.

Giuri d'accusa tanti sono in ogni Dipartimento, quanti i

Tribunali di Censura. C. a. 238. p. 42.

Giuri d'accusa sono Tribunali Criminali relativamente ai delitti di prima classe, cioè quelli, che importano pena infamante, o afflittiva. L. a. 37. p. 87.

Giuri d'accusa sono 3. in ogni Dipartimento, i Circondarj de' quali sono i medesimi, che quelli de' Tribunali di

Censura . L. a. 66. p. 93.

Giuri d'accusa ha per Direttore il Presidente del Tribunale di Censura; e per Prefetto Consolare, e per lo Scriba il medesimo Prefetto Consolare, e lo Scriba dello stesso Tribunale di Censura. L. a. 66. p. 93.

Giuri d'accusa è un Tribunale composto di 8. Giurati destinati a quest'effetto secondo certe regole. L. a. 67. p.

94. Vedi Giurati.

Giuri speciali d'accusa, e di giudizio giudicano di quegli attari, ne quali il Direttore del Giuri d'accusa ha esercitato le funzioni d'Uffiziale di Polizia giudiziale. L. a. 85, p. 97.

Giuri speciali giudicano sopra gli oggetti criminosi d'uno scritto stampato, falsificazione di scrittura, fallimento fraudolenio, concussione, violenza, furto dei Commessi, o Associati in materia di finanze, baneo, o commercio.

L. s. 85. p. 97.

Giuri speciale d'accusa si forma, seegliendosi 16. Cittadini dal Prefetto Consolare presso il Tribunale di Censura; e da detto numero se n'estraggono 8. a sorte. L. a. 86. p. 97.

Giuri del Giudizio è composto di 12. Giurati almeno . L'accusato può senza dirne i motivi ricusarne un numero

perinesso dalla Legge, C. a. 247. p. 44.

Giuri speciale di giudizio si forma, scegliendosi 30. Cittadini dall'Amministrazione Dipartimentale, che per mezzo della sorte si riducono a 15., cioè 12. per fare le funzioni di Giurati, e 3. di Aggiunti. L. a. 87, p. 97.

Giuri, speciali di giudizio, se in seguito delle ricuse, si trovino ridotti dalli 30. Giurati eletti dall' Amministrazione Dipartimentale a meno di 15., gli mancanti si suppliscono dai Cittadini tirati a sorte nella lista ordinaria dei Giurati di giudizio. L. a. 88. p. 97.

Giuri speciali di giudizio possono ricusarsi dagli Accusati, come s'è detto de Giurati ordinari. L. a. 88. p. 97.

Giuri speciali di giudizio, in caso d'asseaza de'Giurati, sono soggetti alle stesse pene prescritte all'art. 72. dei Giurati ordinari. L. a. 89, p. 98.

GIURATI debbo e soli ammettere l'accusa, perchè possa chiunque esser giudicato sopra delitti, che importino pe-

na afflittiva, o infamante. C. a. 233. p. 41.

Giurati votan sempre a scrutinio segreto. C. a. 295, p. 41. Giurati di giudizio non possono in 24. ore della loro riunione votare in favore, o contre, se non a voti tutti conformi. Durante questo tempo saranno esclusi da ogni esterna comunicazione. Se dopo detto tempo dichiarano di non essersi potuti accordate per dare il voto unanime, si riuniranno di nuovo, ed il giudizio si darà con la maggioranza assoluta de'voti. A voti eguali prevale l'opinione fivorevole all'Accusato. C. a. 236, p. 41.

Giurati non devono ricevere dai Giudici veruna questione

complessa. C. a. 246. p. 44.

Giurati possono essere tutti i Cittadini di 30, anni compiti, e chiamati ad esercitarne le funzioni. Non possono però esser li Consoli, Senatori, e Tribuni, Ministri, Prefetti Consolari, ed Uffiziali di Polizia giudiciaria; e sono

dispensati i Settuagenarj. L. 4. 68 p. 94.

Giurati d'accusa si pongono ia lista dall'Amministrazione Dipartimentale, una per ogni Circondario. Ogni lista è composta di 100, nomi, il terzo de quali è preso nella Comune, dove è stabilito il Tribunale di Censura. Ogni lista tanto de Giurati d'accusa, chè di giudizio deve comunicarsi al Prefetto Consolare, e puo essere annullata dal Consolato. L. a. 69, 70. p. 94.

Giurati sono estratti a sorte pubblicamente tra li 100. Cittadiai descritti nella lista, ogni 10. giorni del mese dal Direttore del Giuri d'accusa, dal Prefetto Consolare, e dallo Scriba. Gli otto estratti esercitano per 10. giorni.

L. a. 71. p. 94.

Giucati in numero di 8. eletti tra i Cittadini per comporre il Tribunale del Giuri d'accusa sono avvertiti 4. giorni avanti, e non intervenendo, se precedentemente non è stata dal Direttore dichiarata valida la scusa, sono da lui condannati alla multa di scudi 20, con la stampa, ed affissione del giudicato in tutte le Comuni del Circondario a lero spese. L. a. 72, p. 94.

Giurati assenti sono rimpiazzati a sorte tirata fra i Cittadini della Comune, dov'esiste il Tribunale di Censura, i quali si toooranno descritti nella lista del Trimestre.

L. a. 72. p. 95.

Giurati d'accusa in numero di 8. convocati per una causa Criminale assistono al processo, durante il quale, sono intesi, il Incolpato, il Querelante, ed i Testimoni. Terminato il processo gli 8. Giurati deliberano soli in segreto, e senza uscir mai dalla sala, sull'atto d'accusa rimesso lore dal Drettore. Il più vecchio tra lero presiede, racciglie i voti, ed in seguito pone sotto l'atto di accusa u la di queste due farmole. Non vò lusgo all'accusa, ovvero V'ò lusgo all'accusa. Ma questa seconda dichiarazione non si fa, che con 5. degli 8. voti. L. a. 73. p. 95.

Giurati possono separare le loto dichiarazioni, quando sono più compresi nel medesimo atto d'accusa; e contro uno dire, che vi sia luogo all'accusa, contro l'altro nò.

L. a. 74 p. 95.

Giurati di giudizio sono altri Giudici del Tribunale Criminale dei Dipartimento, e la di loro lista si compone in ogni trimestre dalle 3, liste de Giurati d'accusa dello

stesso Dipartimento. L. a. 75. p. 95.

Giurati di giudizio, o sia la lista, di cui all'art. 69., e seg. si presenta ogni primo giorno del mese dal Presidente del Tribunal Criminale al Prefetto Consolare presso il medesimo; ed il Prefetto può teglier un nome per ogni lista, senza allegame i motivi. L. a. 76. p. 95.

Giurati di giudizio s'estraggono a sorte in numero di 12.,

e tre Aggiunti . L. m. 76. p. 96.

Giuratio di giudizio, e loro Aggiunti deseritti in una Tavola poseno ricuarsi dall'accusato fin al numero di 20, 2 senza addurne il motivo; ed i ricusati si rimpiazzano a sorte. L. a. 77. p. 95.

Giurati di Giudizio fin al numero di 20. possono ricusarsì anche se sieno più Accusati per lo stesso delitto; e non essendo concordi nelle ricuse, si estraggono a sorte chi

Parkett Gazale

di loro il primo, il secondo ec. debba ricusare, e così successivamente fin a detto, numero di 20. L. a. 78. p. 96. Giurati di giudizio non possono più di 20. allegarei socpetti senza causa; con causa si; e l' Accu-ato, o Co-accusati debbone esperla al Presidente del Tribunal Criminale, che insieme con due Giulici Civili pronunziano su di

essa, dopo aver inteso il Prefetto Consolare. L. n. 79 p. 96. Giurati di giudizio, che s' esimessero dall'andare a giudicare, sono multati come all'art, 65. L. a. 80. p. 96.

Giurato di giudizio non può essere chi sia stato nella mede ima causa Giurato d'accusa. L. a. 81. p. 96.

Giurati di giudizio numero 12., e li 3. Aggiunti assistono alla discussione, faita la quale, i Giurati si ritirano nella Camera loro destinata per rispondere alle questioni, che sono state rimesse loro in iscritto dal Presidente, firmate da lui, e digli altri Giudici. L. a. 81. p. 05.

Giurati di giudizio, se in ore 14 non abbiano presentato una dichiarazione unanime sottoscritta dai più anziani fra loro, si fi la dichiarazione sopra ciascuna questione per

assoluta maggioranza di voti. L. a. 83. p. 96.

Giurati di giudizio, se in 24. ore abbiano fatta la dichiarazione con la maggioranza assoluta, come all'art. 80., ed il Presidente del Tribunal Criminale con gli altri 2. Giudiei sono conformi a credere, che i Giurati siansi ingannati, si riuniscono li 3. Aggiunti per procedere a maggioranza di voti a nuova dichiarazione sopra ciascuna questione. L. a. 84. p. 97.

GIUSTIZIA CIVILE s'esercita. L. a. 1. al 35. p. 81. e 103. Giustizia Criminale s'esercita. L. a. 37. e seg. p. 87. e seg. Giustizia Criminale per la sua Amministrazione in tre or-

dini di Tribunali nominati all'art. 37. esigge molti Uffiziali di Polizia giudiziaria. L. a. 38. p. 87.

GRADI di consanguinità, ed affinità, entro i quali non può da più persone godersi il Consolato, nè succedersi, se non dopo un egual numero d'anni, ne quali alcuni di loro sono stati in funzione. C. a. 141. p. 26.

GRANDI EDILI sono tre nominati dal Consolato, che formano il Burò Centrale nelle Comuni, che contengono più

Municipalità . C. a. 186. p. 33.

GRANDI QUESTORI sono nominati, e deponibili dal Consolato; e debbono esser maritati, o vedovi. C a. 307.p. 53.

Grandi Questori sono incaricati: r. D'invigilare alla riscossione, ed a tutti i danari Nazionali. 2. D'ordinare il giro de fondi, ed il pagamento di tutte le spese pubbliche fitte col consenso de' Consigij Legislativi. 3. Di tenere conto aperto d'introito, ed esito col Questore d'ogni Dipartimento, e con le diverse Agenzie Nazionali. 4. Corrispondere co' Questori, Agenzie, ed Amministrazioni per l'incasso regolare, ed esatto delle pubbliche Rendite. C. 2. 308. p. 53.

Grandi Questori non possono far eseguire alcun pagamento, sotto pena di prevaricazione, se non in virtu: 1. D'una Legge, e per la quantità decretata. 2. D'una decisione dei Consolato. 3. Della firma del Ministro, che ordina

la spesa. C. a. 3)9, p. 53.

Grandi Questori non possono, sotto pena di prevaricazione, approvare alcun pagimento, se il Mandato del Ministro, che l'ordina, non contiene la data, e non cita la decisione del Consolato, e la Legge, che autorizza il pagamento. C. a. 310. p. 54.

Gran Questori saranno 3. nominati dal Consolato come all' art. 357. della Costituzione, e sono incaricati della ricupera di tutto il danaro pubblico, e del pagamento di

tutte le spese. L. a. 41. 42. p. 112.

Gran Questori formano un piano d'organizazione de Banchi della gran Questura, che verrà approvato per Legge particolare. Il loro trattamento sara di Rub. 85. 18. grano. L. a. 51 p. 123.

GRAN QUESTURA avrà Gassa, in cui sarà versato tutto il danaro spettante alla Repubblica, e dalla medesima sa-

ranno soddisfatte tutte le spese. L. a. 43. p. 122.

Gran Questura non può effettuare alcun pagamento senza ordine speciale di qualche Ministro; e l'ordine deve far menzione della dara della Legge, e della decisione del Consolato, come all'articolo 309, della Costituzione. L. a. 44, p., 122.

Gran Questura ha per Agenti particolari i Questori dei Dipartimenti; etenendo un conto aperto con ciascuno di

loro. L. a. 45, p. 122.

Gran Questura esigge in ciascun mese, e quando lo crede necessario, lo stato della loro Cassa dai Questori dei Diparticenti, come all'art. 1. della Legge de Corpi Amministrativi. L. a. 46. p. 122.

Gran Questura fornira al Ministro deile Finanze tutti-a ragguagli, che le domandera sopra le sue operazioni, e negoziazioni da firsi coi Banchieri per i pagamenti giornalieri da effettuarsi dentro, o fuori della Repubblica. L. a. 50. p. 1-3.

Gran Questura, ed il Burò della Contabilità sarà collocata al Vaticano. E finche s'an decretati i fondi per questi due Stabilimenti, il Consolato provederà alle loto spese. Il Ministro delle Finanze ne rilascerà gli ordini. L. a.

55. p. 114.

ď

ž

'n

GUARDIA l'ha propria, e distinta ognun de due Consigli Legislativi, nè quella d'uno può esser più forte di quela dell'altro, come nemmeno di quella del Consolato. C. a. 66. p. 15.

Guardia del Consolato metà Infanteria, metà Cavalleria, di numero eguale a quella de Consigli Legislativi . L. a.

169. p. 30.

Quardia accompagna il Consolato nelle ceremonie, e comparse pubbliche, dove ha sempre il primo luogo. L. 4.

169, p. 20.

Guardia Nizionale sedentaria è composta di tutti i Cittadini, e figli di Cittadini in istato di portar le armi; nè alcun Romano può esercitare i diritti di Cittadino, se non v'è ascritto. C. d. 271. e 273. p. 48. Vedi Cittadino Romano.

Guardia Nazionale sedentaria, e la sua disciplina sono eguali in tutta la Repubblica, e sono determinate dalla

Legge. C. s. 272. p. 48.

Guardia Nazionale sedentaria non ammette distinzione di grado, e subordinazione, se non relativamente al servi-

zio, ed al tempo di questo. C. a. 274. p. 48.

Guardia Nazionale sedentaria ha Ufiziali, che si eleggono temporaneamente dai Cittadini, che la compongono, nè possono essere rieletti, che dopo qualche intervallo. C. a. 275. p. 48.

Guardia Nazionale sedentaria di un intero Dipartimento non può essere comandata abitualmente da un solo Cittadino.

C. a. 276. p. 48.

Guardia Nazionale sedentaria, casochè debbasi radunare in un Dipartimento, può esser comandata da un Comandante temperaneo nominato dal Consolato. C. a. 277. p. 48. Guardia Nazionale sedentaria in una Carta di 10. mila abitanti, e più, non può essere abitualmente comandata da

un solo Cittadino. C. n. 278. p. 48.

Guardia Nazionale in attività si mantiene dalla Repubblica anche in tempo di pace per l'armata di terra, e di mare. G. 4. 273. p. 49.

Guardia Nazionale in attività si forma per arruolamento volontario, ed in caso di bisogno, come determina la

Legge . C. a. 280. p. 49.

Guardía Nazionale in attività ha Generali in capo per le Truppe di terra, e di mare, nominati per il caso di guerra. Ricevono delle commissioni dal Consolato, che gliele revoca ad arbitrio; e tali commissioni durano una campagna, ma possono prorogarsi ad arbitrio. C. a. 281. 9. 49.

Guardia Nazionale in attività non può avere Generalissimo.

G. a. 282. p. 49.

Guardia Nizionale sedentaria, o in attività non può agine per servizio interno della Repubblica, se non sulla requisizione in iscritto dell' Autorità civile nelle forme proscritte dalla Legge. C. a. 284, p. 49. Guardie Gampestri, e Silvestri appartengono alla Polizia, e

Buardie Campestri, e Silvestri appartengono alla Polizia, e saranno regolate dalle Leggi delle Amministrazioni Ru-

rali, e Silvestri . L. a. 45. p. 88.

Guardie Campestri, e Silvestri come Uffiziali di Polizia giudiztaria dovranno inquirere i delitti contro le proprietà silvestri, e rurali; formarne i processi verbali; di arrestare, e far condurre avanti il Pretore ogni individuo da loro sorpreso in fragrante delitto, L. a. 45. 80.

GUERRA non può esser decisa, se non da un Atto dei Consigli Legislativi su la proposizione formale del Consolato. C. a. 317. e 318. p. 55. Vedi Consolato, e Pace.

Querra imminente per ostilità incominciate, minacciate, o preparativi di essa contro la Repubblica, è tenuto il Consolato in tali casi d'impiegare per la difesa dello Stato i mezzi opportuni, dovendone immediatamente ayvertire i Consigli Legislativi. C. a. 319. p. 55.

THE WOODS

W MPOSIZIONE sulli fondi per la somma principale, e per i ventesimi accessori dell'art. 8. dovrà calcolarsi in modo, che non solamente possa bastare alle spese universali di tutta la Repubblica, e particolari de rispettivi Dipartimenti, ma pure che rimanga una somma considerabile da poterne disporre a sollievo di quei Dipartimenti, che fossero stati troppo aggravati, e cui fosse giusto accordare qualehe bonifico. L. a. 12. p. 116.

Imposizioni su i fondi, e de ventesimi accessori, e le indirette percepite dagli Agenti particolari preposti a tal sorte d'imposizioni, e loro prodotti saranno versati nella Cassa del Questore del Dipartimento, ehe poi li verserà nella Cassa della gran Questura. L. a. 13. p. 116.

Imposizioni d'ogni specie attualmente esistenti dovranno notarsi in uno stato di esse; e continueranno ad esiggersi dai rispettivi Agenti fin al nuovo sistema di Contribuzioni; versandosi i prodetti di Roma nella Cassa della gran Questura, e quei dei Dipartimenti nella Cassa dei Questori Dipartimentali . L. a. 14. 15. p. 117.

INCOLPAZIONE non porta seco nè sospensione, nè arre-

sto. C. a. 126. p. 24.

INSEGNE distintive, che ricordino funzioni anteriormente esercitate, o servizi prestati, non si possono postare da veruno. C. a. 357. p. 61.

Insegna, ed abito de pubblici Funzionari nell'esercizio delle loro funzioni si determina dalla Legge. C. a. 358. p.

6r. Vedi Abito de Funzionarj.

INTERDETTO GIUDIZIARIO per furere, demenza, o imbecillità sospende l'esercizio de' diritti della Cittadi-

nanza Romana . C. a. II. p. 7.

ISCRIZIONE nel Registro Civico non può negarsi ad alcune, che la domandi, ma se la Municipalita riconosce, che manchi taluno delle qualità esatte dalla Costituzione, ne siene R gistro separato. L. a. 8. p. 21.

ISTALLAMENTO de Tribunali, ed altri Funzionari all'

epoche fissate nella Legge a. 128. p. 106.

ISTITUTO NAZIONALE v'è per tutta la Repubblica incaricato di raccogliere tutte le scienze. C. a. 291. p. 50. Istitute Nazionale creato dall'art. 291. della Costituzione

sarà composto di 48. Membri residenti in Roma, c 48.

Associati residenti nelle altre Comuni della Repubblica. L. a. I. p. 108.

Isticuto Nazionale sarà diviso in 2. classi, ed ogni classe in 6. Sezioni a norma della Tavola. L. a. 2. p. 108.

Istituto Nazionale avrà in ognuna delle 2, classi fra li suoi Membri un Presidente per un anno, ed un Selretario per due anni. Nessuno potra esser Presidente per due anni di seguito, nè per quattro Segretario. L. a. 3. p. 109.

Istituto Nazionale terra due sedute particolari per ciascuna delle due classi in una Decade. Ogni seduta sarà di a. ere almeno; e vi potranno assistere fin a 24. Cittadini.

L. a. 5. p. 109.

Istiruto Nazionale, e suoi Membri di ambe le classi terranno alli s. d'ogni mese una seduta generale per i travagli, cui debbono concorrere in comune per le elezioni, l'amministrazione, e regolamento. Nessun forestiere assisterà a tali sedute. L. a. 6, p. 109.

Istituto Nazionale terrà 4. sedute pubbliche ogn'anno, cioè 15. Vendemiale, e 15. Nevoso, 15. Germile, e 15. Mese sidoro. I Membri vi leggeranno le memorie, discorsi, squarci di Poesia destinati a quest' effetto per mezzo di Scrutinio in ciascuna classe. L. a. 7. p. 110.

Istituto Nazionale, e suoi Membri daranno 4. Lezioni pubbliche per ogni Decade, cieè a. da un Membro della classe delle Matematiche, e Fisiche; e 2. da un Membro dell' altra classe. Queste lezioni vacheranno ne' mesi di Messido-

ro. Termidoro, e Fruttidoro. L. a. 8. p. 110.

Istituto Nizionale, e suoi corsi pubblici, secondo l'ordine dell' articole 8., avranno per oggetto nel primo anno le scienze relative alla prima Sezione d'ambe le classi; nel secondo anno quelle relative alle due seconde sezioni ; e così di seguito. L. a. 9. p. 110,

Istituto Nazionale divisamente per ognuna delle due classi nominerà nel mese di Messidoro d'ogni anno, quello de' suoi Membri, che dovrà dare ne' primi 9, mesi dell'anno seguente le pubbliche lezioni indicate agli articoli 8. e ..

L. a. 10. p. 110.

Istituto Nazionale, ed ognuna delle sue due classi aprirà ogn'anno un concorso, sull' oggetto determinato da lei; riceverà le memorie de concorrenti, e aggiudicherà il premio. Nella seduta poi dell'articolo 7. farà la distribuzione de premj. L. s. 11. p. 110.

Istituto Nazionale di prima formazione sarà composto dai Membri nomi iati dal General Francese in Roma. L. d. 22, p. 112.

Istitituo Nationale dove un posto di un Membro, o di un Associato ve gi a mancare, i Membri, che restano della Sezione, si cui è vacto il posto, presenteranto alla lore classe una lista di cinque Candidati; e la classe riducendo a 3 la lista, se ne fa l'elezione dall'Istituto intiero.

L. a. 13, p. 111.

Istituto Nazionale per l'elezione di un Membro faià il primo scrutinio fira li 2. Candidati, i nomi de quali saranno i primi nell'ordine alfabetico. Il secondo fra il 3., e quello de'due primi, che nel primo scrutinio avrà ottenuto più voti. Quello ene el secondo scrutinio avrà ettenuto più voti sara l'eletto. L. a. 14, p. 111.

testituto Nazionale intiero per eleggere fia 3. Candidati presentati dalla classe, in cui manchi alcua Membro, fara due scrutinj individuali. L. a. 14, p. 111.

Istituto Nizionale, e suoi Membri avranno gli assegnamenti, perscui vi sarà ogn'anno una certa somma a disposizio e del Ministro dell'Interno. L. e. 15, p. 112.
Istituto Nizionale, e suoi Membri Residenti faranno tutti

Istituto Nazionale, e suoi Memori Residenti faranno tutti li regolamenti interiori, che stimeranno utilia questo stabilimento; non pero contrari alla Legge, L. a. 18, p. 113. Istituto Nazionale assistera in corpo a tutte le feste pubbli-

che, ed occupera il primo pasto dopo i Conseli, ed i Ministri. L. a. 19. p. 112.

Istituto Nizionale terra le Sedute al Vaticano nel luogo, che sara determinato dal Consolato. L. a. 20, p. 113. Istituto Nazionale terra la sua prima seduta pubblica li 16.

al Tribunato un piano dettagliato d' istruzione puoblica,

Germile. L. a. 21, p. 113. Istituto Nazionale s' occupera primieramente per presentare

ed abbraccierà le Scuole primarie, altre di gradi superiori, ed altre delle Scienze, ed Arti determinate. Queste piano si steaderà a tutte le istruzioni Letterarie, e Morali, ed ua sistema di feste Nizionali. L. a. 21. p. 113. Istituto Nizionale se alli 15. Vendemiale non ava presentato al Tribunato il piano dell'articolo 21., sarà disciolto, e ricomposto dal Consolato di Membri almeno per metà diversi da quelli di prima formazione. L. a. 23. 8. 113. ISTRUZIONE PUBBLICA, e di vari stabilimenti di essa non hanno rapporto di subordinazione tra loro, nè alcuna corrispondenza amministrativa. C. a. 292, p. 50.

Istruzione, Educazione, e Società libere possono formarsi dai Cittadini per concorrere al progresso delle Scienze,

e delte Arti . C. a. 293. p. 51.

Istrazione pubblica, gli stabilimenti Ecclesiastici sono sotto la vigilanza delle Amministrazioni Dipartimentali, che Sinno eseguire le leggi, che gli concernano, e ne rendono conto al Ministro dell' Interno. L. c. 16, p. 70. Vedi Ministro dell' Interno, Ecclesiastici stabilimenti, Amministrazione Dipartimentale,

#### LEG

EGGE è la volontà generale, espressa dalla maggiorità de Cittadini, o de loro Rappresentanti . C. a. 6. p. 1. Legge, che non proibisce, permette, nè però può essere impedito. Nessuno puo essere costretto a fare cio ch' essa non ordina. C. a. 7. p. 1.

Legge determina i casi, ne quali ognuno può esser chiamato in giudizio, arrestato, e detenuto, e ne determina ancora le forme, efaori di queste, e quelli, nessuno può esser chiamato, arrestato, detenuto. C. a. 8. p. 2.

Legge non deve prescrivere che pene strettamente necessa-

rie e proporzionate al delitto. C. a. 12, p. 2.

Legge criminale, o civile non puo avere alcun effetto retroattivo. C. a. 14. p. 2.

L ggi chì le osserva realmente, e religiosamente è il vero

Uomo da bene . C. a. 5. p. 3. Leggi chi le trasgredisce apertamente si dichiara in istato

di guerra con la Società. C. a. 6. p. 3.

Leggi chi le tra grediste con l'astuzia, co' raggiri, offende

l'interesse di tutti, si rende indegno della loro benevolenza , e stima . C. a. 7. p. 4. L'ggi si propo goao al solo Tribunato. C. a. 72. p. 16.

Leggi si dicono le risoluzioni del Tribunato adottate dal Senato. C. a. 89. p. 18.

Leggi del Senato s'annunziano col preambolo, che contiene le date delle Sedute dello stesso Senato, nelle quali si son fatte in tre Sedute. C. a. 90. p. 18.

LEG

Legge proposta dal Tribunato con la sua risoluzione al So- / nato, deve o tutta approvarsi, o tutta rigettarsi, con gli articoli dello stesso progetto. C. a. 92. p. 19.

Legge proposta dal Tribunato, e rifiutata dal Senato non puo più presentarsi dal medesimo Tribunato, se non do-

po un ann . C. a. 95. p. 19.

Legge benche rifiutata dal Senato, può presentarsi in qualunque tempo dal Tribunato un progetto, che contenga parte degli articoli di quella. C. a. 97. p. 19.

Legge diehiarata dal Tribunato per approvata col silenzio di due mesi del senato, viene annunziata in conformità

degli articoli 99., e 100. C. a. 101. p. 20.

Legge da abrogarsi non può esser votata per urgenza, ne altrimenti che la previa, e necessaria proposizione del Consolato, e coll'appello nominale, e scrutinio segreto di ambiduc gli Consigli Legislativi. C. a. 102. p. 20. Legge non può aver origine dal Senato se non nel caso dell'

articolo 104. C. a. 111. p. 22.

Leggi delle quali il preambolo non attesta l'osservazione delle forme prescritte dagli articoli 73., e 88. non possono esser promulgate dal Consolato; e la sua risponsabilità a questo riguardo dura due anni. Sono eccettuate le Leggi, per le quali l'atto d'urgenza è stato approvato dal Senato. C. a. 133. p. 14.

Legge, invigila sulle professioni specialmente, che interessano i costumi pubblici, la sicurezza, e la salute de Cittadini; ma non si può far dipendere l'ammissione all'esercizio di queste professioni da alcuna prestazione pecu-

niaria . C. a. 346. p. 59.

Leggi Civili, e Criminali sono uniformi per tutta la Re-

pubblica Romana. C. a. 363. p. 62.

Leggi non possone premulgarsi dai Consigli Legislativi se non sono approvate dal General Comandante delle Truppe Francesi. Egli però può farne delle urgenti; ed il Consolato deve farle pubblicare, come fossero del Potere Legislativo. C. a. 369. p. 64.

Leggi, di cui abbia il Consolato ordinata la pubblicazione, come all'articolo 132. della Costituzione, il Ministro della Giustizia le farà stampare in un Bollettino uffiziale, che si chiamerà il Bollettino delle Leggi, se un articolo nol proibisca. L. a. 1. p. 127. Vedi Bollettino delle Leggi.

Leggi in raccolta sarando l'aviate ogni tre mesi a ciascun Tribunale, Corpo Amministrativo, Segietariato d' Ambasciatore della Repubblica, Agenti Commerciali, e Biblioteche Nazionali; e vil staranno detti esemplari deposti a comodo pubblico in forma autentica come il Bollettino . VL. a. 4. p. 128. Vedi Bollettino.

LIBERTA' consiste nel poter fare ciò, che non nuoce ai-

a diritti altrui . C. a. 2. p. 1.

LISTA dei Cittadini, che hanno diritto di votare, si forma dai lore nomi estratti dal Registro Civico della Municipalità con la nota accanto a quei, che si credessero privi delle condizioni indicate all' art. 8. L. a. 10. e 11. p. 22.

Lista d'una Municipalità; che contiene una sola Comune. se il numero de Cittadini sara meno di 900., sara una sola; se sara più di 900., si dividerà in più liste, ed in ambidue li casi, i nomi si porranuo per ordine alfabetico. L. a. 12, e 13, p. 21.

Lista d'una Municipalità, che contiene più Comuni, si divide per ciascuna Comune, disponendo i nomi per ordi-

ne alfabetico. L. a. 14. p. 22.

Lista de'Cittadini, che hanno diritto di votare, si formerà il r. Ventoso d'oga'anno, s'affiggerà nel luogo delle sedute della Municipalità, ed una copia ne sara indirizzata all' Amministrazione Dipartimentale. L. a. 15. 16. p. 22. Lista Alfabetica delle Comuni componenti ogni Cantone sa-

ra divisa in due parti eguali, per quanto si puo; e mentre una parte delle Comuni elegge gli Edili , l'altra elegge gli Aggiunti, e reciprocamente: in guisa che ogn' anno la meta degli Edili del Cantone sia rinovata, come la metà degli Aggiunti . L. a. 25. p. 24.

Lista come sia compo ta ne scrutini detti di lista in vari

casi di più giri di scrutinio. L. a. 105. p. 40.

#### MAN

MANDATO d'arresto, affinche possa eseguirsi, deve contenere 1. il motivo, per cui si ordina, e la leg-ge, per cui è ordinato; 2. che quest'atto sia notificato a quello, che ne sia l'oggetto, e se gli fasci copia. C. s. 220, p. 39.

MEMBRI DE' CONSIGLI LEGISLATIVI dal momento della loro nomina sin a 30. giorni dopo spirato il loro . impiego, non possono esser messi in giudizio, se non nelle forme degli art. 114. e seg. C. a. 113. p. 12.

Membri de Consiglij Legislativi per azioni criminose possono essere arrestati nell'atto del delitto; se ne da immediatamente l'avviso ai due Consigli, ma il processo non potra esser continuato, se non dopo che il Tribunato avrà proposto il trasporto avanti l'Alta Corte di Giusti-Bia, ed il Senato l'avrà decretato, C. a. 114. p. 22.

Membri de' Consigli Legislativi non possono esser tradotti avanti altro Tribunale, che dell'Alta Corte di Giustizia. C. a. 115. p. 23.

Membri de Consigli Legislativi sono tradotti avanti l'Alta Corte di Giustizia per atti di tradimento, di lapidazione, maneggi contro la Costituzione, ed attentate contro la sicurezza della Repubblica. C. a. 116. p. 23.

Membri de Consigli Legislativi non possono esser denunziati, affine di procedersi contro di loro, se la denunzia non è stata in iscritto, fermata, e diretta al Tribunato. C.

1

a. 117. p. 23. Membro d'alcun Consiglio Legislativo contro cui il Tribunato ha ammessa la denunzia, come all'art. 118., ha tempo 3. giorni a comparire, ed è ascoltato nel luogo, dove il Tribunato tiene le sedute. C. a. 119. p. 23.

Membro di alsun Consiglio Legislativo incolpato; o si presenti, o nò avanti il Tribunato entro 3. giorni, spirat? questi, dichiara il Tribunato, se vi sia luogo, o nò all'

esame della sua condotta. C. a. 120. p. 23.

Membro d'un Consiglio Legislativo, che sia dichiarato dal Tribunato esser luogo all'esame dell'accusa contro di lui, vien chiamato dal Senato, avanti del quale deve comparire tra 2. giorni, e comparendo, viene ascoltato nel luogo delle di lui sedute. C. a. 121. p. 23.

Membro d'un Consiglio Legislativo incolpato, e chiamato avanti il Senato, o si presenti, o no nel tempo accordatogli, il Senato dopo aver deliberato come all'art. 88., lo invia, se v' è luogo, all'Alta Corte di Giustizia. C. a.

122. p. 22.

Membro d'un Consiglio Legislativo, la di cui accusa sia pronunziata dalla prima Sessione dell' Alta Corte di Ginstizia, è in istato d'arresto, e sospensione. Se viene i.ssoluto nella seconda Sessione, riprende le sue funzioni. C. a. 125. p. 24.

Membri de Coasigli Legislativi non possono esser eletti Consoli, cominciando dal primo giarno dell'anno f, dell'Era Repubblicana, tanto nel tempo del lore impireo, quanto nell'anno dopo. C. a. 118. p. 26.

MEMBRI DELLE AMVINISTRAZIONI Dipartimentali

debbono avere 25. anni almeno. C. a 177. p. 31.

80

Membri delle Amministrazioni Dipartimentale, e Municipale non possono essere più insieme ne gradi di consanguinità, ed affinità dell'art. 141. C. o. 178. p. 32.

MEMBRI DELL' ALTA PRETURA debbone esser maritati, o vedovi. C. a. 251. P. 45.

MEMBRI DEL TRIBUNATO, O DEL SENATO, diversi da quelli di prima formazione, che verranno a vacare prima, che spiri il tempo del loro impiego, saranno rimpiazzati il 1. Pratile più prossimo dai nuovi Membri specialmente eletti a tal' effetto dalle Assemblee Elettorali tenute nel mese di Germile dello stesso anno. E.a. 11., 45.

MEMBRI DIVERSI da quelli di prima formazione, vacanti ne' due Coosigli, si notano da questi prima del I. Ventoso d'ogn'anno in una lista diretta al Consolato, che la spedira alle Amministrazioni Dipartimentali, e da questa alle Assemblee Elettorali, che procedono al rimpiazzoo. Ed il Rimpiazzato durerà per il tempo, che restawa a quello, il di cui posto occuperà, L. n. 12, p. 45.

Membri de'due Consigli non possono mai sotto nome collettivo di Deputati, e di Deputazione d'un medesimo Dipartimento fare, o sottoscrivere verun atto, lettera, raccomandazione, ne prendere veruna misura, ne partecipa-

re aleun avviso. L. a. 13. p. 46.

MESSAGGERI sono due per ciascun Consiglio Legislativo, che li nomina. C. a. 127. p. 24.

Messaggieri de'due Consigli) Legislativi portano le Leggi, e gli Atti di un Consiglio all altro, ed al Consolato, ed hanno l'entrata nel luogo delle sedute del Consolato, e marciano preceduti da due Apparitori C. d. 128. p. 24.

Messaggieri di Stato sono due agli ordini del Consolato, che gli nomina, e può dimettere, e portano quegli le Lettere, e Memorie del Consolato ai Consigli Legislativi,

MIN 81

nelle di cui seduce hanno l'accesso, e marciano preceduti

de due Appritiori. C. a. 172. p. 31.
Messaggiero di Stato d'ogni Consiglio porta i loto Atti all'altro, ed al Consolato. Stanno fuori delle Sale, e vi entrano, e. son chiamati dal Presidente. Ricevono i di-

spacci per malio d'uno de Segretari, e gli consegnano al loro ritorno le ricevute di detti dispacci portati. Marciano preceduti da due Usceri apparitori. L. a. 25, p. 48.

METAURO Dipartimento. C. a. 3. p. 5.

MINISTRO DELLE FINANZE ordina l'esecuzione delle Leggi sopra la ripartizione, ed il ritiro delle contribuzioni indirette, sopra le operazioni de Grandi Questori, e dei Questori Dipartimentali. L. a. 5, 6, 64.

Ministro delle Finanze ordina l'esecuzione delle Leggi sopra le Monete, e sopra le Gedole, e Garta monetata. L. a.

5. p. 64.

Ministro delle Finanze presiede alle Poste delle Lettere, e de Cavalli, Vetture pubbliche, Dogane, ed a tuti gli stabilimenti di rendita al tesoro pubblico. L. a. 5, p. 64, Ministro delle Finanze presiede all' Amministrazione dei

beni Nazionali, e foreste Nazionali. L. a. 5. p. 64.

Ministro delle Finanze farà, che tutti i Fondi pubblici esistenti nelle diverse casse di Roma, e dei Dipartimenti siano versati nella Cassa della Gran Questura. L. a. 54. p. 114.

MÍNISTRO DELLA GUERRA ec, corrisponde con gl'ambasciatori, Miaistri, Residenti esteri, ed altri Asenti Diplomatici, o Commerciali, che il Consolato munda, e mantiene presso le Potenze straniere, e con quei, che queste mantengono presso la Repubblica. L. a. 6. 6. 64.

Ministro di Guerra ec. presiede ai lavori dei Porti di commercio, alla Giandarmeria Nazionale per l'avanzamento,

alla Contabilità, e Polizia militare. L. a. 6. p. 64,

Ministro di Guerra ec. invigila ai fornimenti, viveri, approvisionamenti per le annate di terra, e di mare, a porti, arsenali, equipaggio, mantenimento, ed armamento de vascelli, navi, e bastimenti della Repubblica. L. a. 6. p. 64.

Ministro della Guerra ec. ordina gli gradi, avanzamenti, ricompense, e soccorsi militari. L. a. 6. p. 64.

Ministro della Guerra cc. invigila sull'artiglieria, sul ge-

nio, fortificazioni, e piazze di guerra, e fabbrica delle Polveri. L. a. 5. p. 64.

Ministro della Guerra, Marina, e Relazioni estere ordina la leva, la disciplina, il movimento delle armite di terra, e di mire, cui sopraintende. L. a. 6. 0/64.

MINISTRO DELL' INTERNO invigia dal mantenimente del regime Costituzionale, e delle Leggi concernenti le Assemblee Comunali, Primarie, ed Elettorali. L. a. 4. p. 63. Ministro dell'Interno ha corrispondenza colle Autorità costituite, e Priferi Consolari presso di esse. L. a. 4. p. 63.

Ministro dell'Interno presiede agli O pedali civili, stabilimenti, e case di carità, e soccorsi civili. L. a. 4. p. 63.

Ministro dell'Interno invigila all'agricoltura, a disseccare. e dissodare i terreni incolti. L. a. 4. p. 63.

Ministro dell'Interno invigila su i pesi, e misure, e su la formazione de quadri di popolazione, e di economia politica . L. a. 4. p. 63.

Ministro dell' Interno presiede all'Istruzione pubblica, ai Stabilimenti Ecclesiastici, Musei, ed altre Collezioni Nazionali, Istituto Nazionale, Scuole, e feste Nazionali. L. a. 4. p. 63.

Ministro dell'Interno somministra le ricompense, ed incoraggimento su gli oggetti di commercio, e d'arti. L. a. 4. p. 63.

Mini-tro dell' Interno invigila al commercio, arti, ed invenzioni, su le fabbriche, e manifatture. L. a. 4. p. 63.

Ministro dell'Interno presiede alle mine, miniere, coniere, ed alla navigazione interna. L. a. 4. p. 63.

Ministro dell'Interno presiede al compimento, e mantenimento delle strade, ponti, canali, ed altri lavori pubblici . L. a. 4. p. 63.

Ministri dell'Interno, e della Giustizia sopraintendono alle spese, uno alle amministrative, l'altro alle giudizia-

rie. L. a. 9. 10. p. 115. 116.

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, E POLIZIA invigila alla stampa degli Ordini del Consolato, e l'invia alle Autorità costituite, amministrative, e giudiziarie. L. a. 3. p. 62.

Ministro di Giustizia, e Polizia corrisponde abitualmente con li Tribunali, e Prefetti Consolari presso di essi. L.

0. 3. p. 62.

Ministro di Giustizia, e Polizia ca ai Giudici tutti gli avvartimenti necessari, ed invigila, che la giustizia sia ben amministriar, sonza poter giudicare in fondo gli affari. L. a. 3, p. 62.

Ministro di Giustizia, e Polizia sommette le domande, che gli si tanno sull'o dine giudiziario, e ch' esiggono interpretazione della Legge al Consolato, che le trasmette al

Tribunato. L. a. 3. v. 62.

Ministro di Giustizia de Polizia determina le controversie sulle attribuzioni delle Autorità amministrative, e giudiziarie, salva l'approvazione del Consolato L. a. 3. p. 62. Ministro di Giustizia, e Polizia eseguisce ogni Legge rela-

tiva alla Polizia generale, alla sicurezza, e tranquillità

interna della Repubblica. L. a. 3. p. 62.

Ministro di Giustizia, e Polizia invigila alla Guardia Nazionale sedentaria, alla Gendarmeria per tutto ciò, che
è relativo al mantenimento dell'ordine pubblico, alla polizia delle prigioni, alla repressione de mendici, e vagabondi; in conseguenza corrisponde con tutte le Autorità
costituite, con i Prefetti Consolari presso dette Autorità
per cio, che concerne le sue attribuzioni. L. a. 3, p. 65;
MINISTRI corrispondono immediatamente con le Autorità

loro subordinate C a Lea a 220

loro subordinate. C. a. 154. p. 29.

Ministri hanno i loro attributi dalla Legge, che ne determina il numero di 4. o di 6. C. a. 155. p. 29.

Ministri non formano Consiglio, e sono responsabili tanto delle Leggi, che degli Ordini Consolari non eseguiti. C.

a. 156. e 157. p. 29.

Ministri possono annullar gli Atti delle Amministrazioni Dipartimentali, e sospender queste per aver contravenuto alle Leggi, ed Ordini delle Autorità superiori; ma perche l'annullazione, e sospensioni divengano definitive, debbono esser confermate dal Consolato. C. a. 194. 195. 196. p. 34.

Ministri della Repubblica sono quattro, ciascuno de' quali ha le proprie attribuzioni sotto gli Ordini del Consolato.

L. a. I. 2. p. 62.

Ministri sono responsabili d'ogni delitto commesso contro la sicurezza generale, e la Costituzione; d'ogni attentato alla liberta, ed alla proprietà individuale; d'ogn'impiego de'fondi pubblici senza una legge emanata secondo le 84 MIN MIS MO

forme Costituzionali, o decisione del Consolato. In a. 18 p. 65.

Ministri, che delinquissero, saranno puniti secondo le pene, che saranno determinate nel Codice penale. L. 4.

- 9. p. 65.

Ministro in funzione, o fuori di funzione non può, per coisa di sua amministrazione, esser traslotto in giustizia in materia criminale, che sulla denuntia del Consolato. L.

\* a. 10. p. 65. 1

Ministro accusato con denunsia del Consolato, può essere convenuto ai danni, ed interessi dai Cittadini, che gli abbian sofferti, avanti il Tribunale Ctiminale del Dipartimento, ove sedeva il Consolato in tempo del delitto. L. a. 11, e. 12, p. 65.

Ministro suori di funzione per fatti di sua amministrazione , non puo molestarsi dopo due anni dal tempo del commesso delitto, in materia criminale, nommeno per i dan-

ni, ed interessi. L. a. 3. p. 65.

Ministri corrispondono coi Prefetti Consolari presso i Tribunali, e presso le Amministrazioni. L. a. 7, p. 66. Ministro ha un trattamento a meta di quello d'un Consoile, ed è alloggiato con mobili a spese della Repubblica.

L. a. 14. 15. p. 66.

MISURE, pesi, e leggi civili, e criminali sono uniformi per tutta la Repubblica Romana. G. a. 363. p. 62.

MODIFICAZ ONI d'un progetto proposto ne Consigli Legidativi dopo la terza lettura di esso, se sono state adottate, o rigitate, dal Presidente si mettono in deliberazione gli articoli tutti del progetto. L. a. 59. p. 55.

Modificazioni d'un articolo di progetto ne Consigli Legislativi, se sono proposte dopo la prima, e seconda lettura, il Presidente le sottopone ai voti prima di sottomet-

tervi l'articolo stesso. L. a. 60. p. 56.

Modificazione dell'emenda stessa d'un articolo di progetto, che sia proposta all'Assemblea, questa delibera prima su la modificazione, poi sull'emenda, L. a. 61, p. 56.

MONETA vien regolata per la sua fabbricazione, omissione, valore, peso, ed impronta dai soli Consigli Legislativi. Il Consolato invigila all'esecuzione, e nomina gli Uligini di tale ispezione. C. a. 305. a 306. p. 52.

MOZIONE risguardante l'ordine da proporsi la discussio-

MO2 MUS

, o deliberazione, si depone scritta sul banco. In Pre-Mente ne ordina la lettura, e consulta l'Assemblea sopra la domanda, per sapere, se accordisi la parola al Membro su la mozione d'ordine fatta da lui. L.a. 63. p. 56.

Mozione d'adire di cui l'autore avrà ottenuto la parola, deve subito mette si in discussione, poi in deliberazione, avanti ogn'altra proposizione. L. a. 64. p. 56.

Mozione d'un Membro su la divisione d'una proposizione

complicata, s'ammette; ed il Presidente propone a voti separatamente, e successivamente le parti della proposi-

zione. L. a. 65. p. 57.
MUNICIPALITA' sono almeno tre nelle Comuni superiori a too. mila abitanti. Il Circondario di ciascuna Municipalità sarà almeno di 30. mila abitanti. Ogni Municipalità così divisa conterra numero 7. Editi, compreso il Presidente. C. a. 185. p. 32.

Municipalità sono subordinate alle Amministrazioni Dipartimentali, e queste ai Ministri. E però questi possono annullare gli Atti delle Amministrazioni, e queste gli

Atti delle Municipalità. C. a. 194. p. 34.

Municipalità una alle altre vicine, in caso di pericolo imminente, puo chiamare la Guardia Nazionale; ed in questo caso tanto la Municipelità, che ha fitta la requisizione, quanto i Capi delle Guardie Nazionali debbono subito darne conto all'Amministrazione del Dipartimento. C. a. 287. p. 50.

MUSONE Dipartimento. C. 4. 3. p. 5.

#### NOM NAT NUL

ATURALIZAZIONE in paese straniero fa perdere i diritti della Cittadinanza Romana. C. a 10. p. 6. NOMINA d'un Console, o Commissario della Contabilità si fa dal Tribunato a scrutinio di lista, nominando sei Candidati, nel modo prescritto J. 3. tit. 3. delle Assemblee Tribuli ec. L. a. So. p. 159.

NOMINATI sono sei Candidati dal Tribunato per l'impiego di Console, o Commissario della Concabilita; e la lista sestupla si manda da quello al Senato, come s'usa per le risoluzioni. L. a. 81. p. 59. Vedi Elezione.

NULLITA' de' Biglietti per le elezioni. L. a. 113. p. 41.

Vedi Biglietti .

BBLIGARE può ognuno il suo tempo, e i suoi servizi, ma non può vendersi, nè essendo la persona una proprie a alienabile. C. a.

OPINANTI ne'Consigli Legislativi debbon conchiudere, atdottando, o rigettando il progetto di discussione, o pro-

ponendone la riforma. L. a. 57. p. 55.

Opinante, se abbia richiesto l'ordine del giorno, o la questione preferibile sopra una proposizione, il Presidente deve cominciare dal mettere a voti l'ordine del giorno, la questione preferibile. Passando all'ordine del giorno sopra una proposizione, l'Assemblea l'aggiorna indefinitivamente allontanando la questione preferibile, essa dichiara non esservi luogo a deliberare. L. a. 62. p. 56. ...

ORDINE nelle Liste, nelle quali sono nominati i Consoli, non forma distinzione di rango tra di loro. C. a. 135. p. 25.

Ordini del giorno d'ogni Gonsiglio alla fine delle Sessione precedente, si rileggono nella Sessione seguente dopo letto il processo verbale di questa, e che il Gonsiglio ne ha adottata la redazione; ne possono cambiarsi, turbarsi, o interrompersi senza un Decreto dello stesso Consiglio.

L. 2. 37. p. 51.

OSPEDALI, Ospizi, e stabilimenti di benificenza, come pure d'istruzione restano provisoriamente presso i medesimi Amministratori. Bensi gli Amministratori Di partimentali devono farsi rimetter da quelli lo stato de'mezzi di loro sussistenza, per prendere le convenienti misure. L. a. 36. p. 121.

# PAC PE

PACE in trattato, se vi sono articoli segreti, le disposizioni di questi non possono essere distruttive degli articoli patenti, ne contenere alcuna alienazione del Territorio della Repubblica. C. a. 323, p. 56. PENA determinata dalla Legge, se venga aggravata col

trattamento, questo è un delitto. C. a. 13. p. 2.

Pen d'esser escluso per 20. anni dai Comizi, ed Assembee Tribuli, e da ogni Funzione pubblica contro quasunque Cittadino convinto d'aver vendato, o comprato un voto; ed in caso di recidiva, per sempre. C. a. 30. p. 9. Vedi Coadanna.

Pena di tre giovi d'arresto si da dal Tribunale di Polizia giudiziaria il più vicino ad alcuno de due Consiglio. qualora nelle Sale di questi, duranti le di loro seduce, qualche stratiero vi s' introducesse; e l'arresto s' ordina

dal Presidente. L a. 38 p. 51.

Pena di tre giorni d'arresto simile a quella dell'art. 38. si dara a chi, assiste ido alle selute de' Cinsigli Legislativi, dasse segni di approvazione, o disapprovazione della loro proposizioni. L. a 39. p. 51. Pena di alcun Membro de Consigli Legislativi, che turbas-

se l'ordine nelle loro se fuie, some all'art. 60. della Co-

stituzione. L. a. 40. p. 51.

Pene contro i Ministri delinquenti saranno determinate nel Codice penale. L. a. 9 p. 63.

Pena a chiu ique tacesse la minima distrazione di qualche Carta de' Banchi, ed Archivi delle cessate Autorità, prima, o dopo di essere state rimesse alle nuove Amministrazioni . L. a. 63. p. 83.

Pena de' Giurati d'accusa, di giudizio, de' Giurati ordinari, e speciali del Giuri. L. a. 72. 89. p. 94. 98.

Pene determinate dalla Legge ai delitti dichiarati dal Giuri di giudizio sono applicate dal Presidente, e a. Giudici del Tribunal Criminale. L. a. 90. p. 98. Vedi Presidente, e Giudici del Tribunal Criminale.

Pena degli Astanti alle udienze de' Tribunali Civili, e Criminali, che turbino l'ordine. L. a. 113. e 109. p. 103

Pena de delinquenti nelle sedute delle Amministrazioni Dipartimentali, e Municipali. L. a. 117. p. 104.

PESI sono uniformi nella Repubblica Romana . C. a. 363. p. 61. PETIZIONI possono diriggersi da qualunque Cittadino alle Autorità pubbliche, ma debbono essere individuali. I Petizionari non devono mai dimenticare il rispetto alle

Autorità costituite. C. a. 353. p. 61.
POLIZIA è presso de due Consigli nel rispettivo Recinto, e sopia i loro Membri; ma quelli non possono condannar questi a pena maggiore della Censura, arresto per 8. giorai. o prigione di tre . C. a. 18. 60. p. 14.

POT PR POL POP

Polizia ha ogni Assemblea nel suo proprio seno. Non suò alcano presentarsi armato, o con alcun distintivo di n the blica autorità. Niuno può esercitarvi alcun potere nel luogo delle sue sedute, senza di lei ordine; nè può essa medesima esercitarlo fuori di tal luogo. L. 6. 66. e 68. p. 33. 34.

Polizia come s'eserciti dal Presidente helle Assemblee. L.

a. 69. 70. p. 34.

Polizia ha Tribunali relativamente si delitti della 3. classe, cioè di quelli, la pena de'quali non è superiore alla multa del valore di tre giorni di travaglio, o tre giorni di carcerazione. L. a. 37. p. 87.

Polizia si divide in amministrativa, e giudiziaria. Quella ha per oggetto l'ordine pubblico per prevenire i delitti; Questa ad inquirere su i delitti commessi, ne raccoglie le prove, e ne rimette i Delinquenti ai Tribunali. L. a. 39. p. 87.

Polizia giudiziaria s'amministra dal Commissario di Poli-zia, dalle Guardie Campestri, e Silvestri, dal Pretore, e dal Direttore del Giuri d'accusa . L. a. 40. p. 88.

Polizia dell' Udienza ne' Tribunali Civili, e Criminali esigge, che gli Astanti stieno in silenzio, ed a capo scoperto. L. a. 112. p. 103. Vedi Astanti.

Polizia delle Amministrazioni Dipartimentali, e Municipali esigge la punizione de disordini commessi nelle loro se-

dute. L. a. 117. p. 104.

Polizia, e suoi attuali Udiziali continueranno a far arrestare gl'incolpati di delitti fin all'istallazione de'nuovi . L.

a. 126. p. 105.

POPOLO ROMANO deposita la Costituzione alla fedeltà de' Consigli Legislativi, de' Consoli, degli Amministratori, e de Giudici; alla vigilanza de Padri, e di tutti i Romani. C a. 372. p. 64.

POTERE ESECUTIVO è delegato a cinque Consoli nominati dai Consigij L gislativi, che fanno allora Assemblea Electorale a nome della Nazione. C. a. 134. p. 25.

POTERE LEGISLATIVO è esercitato da due Consigli distinti, e indipendenti l'uno dall'altro, e sono il Senato. e il Tribunato. C. a. 43. p. 12.

PREFETTO CONSOLARE d'ogni Dipartimento è tenuto, sotto pena di destituzione, d'informare il Consolato del temthi, in cui si aprono, e si chindono le Assemblee Elettoili. Egli non puo arrestarne, ne sospenderne le operazioni, ne entrare nel luogo delle sedute; ma ha diritto di farsi comunicare il processo verbale nel termine di 24. ore successive; ed è tenuto di denunziare al Consolato le infrazioni, che si fossero fatte all'Atto Costituzionale. In tutti li casi i Consigii Legislasivi pronunziano soli sulla validita gli Atti delle Assemblee Elettorali, C. a. 42. p. 11.

Prefetto Consolare presso ciascuna Amministrazione Dipartimentale, e Municipale si nomina, e si revoca ad arbitrio del Consolato. Invigila all'esecuzione delle Leggi; e de-

ve avere 25. anni almeno. C. a. 193. p. 34.

Prefetto Consolare del Tribunal Criminale è incaricato: 1. Di procedere contro i delitti sugli atti d'accusa ammessi dai Giurati. 2. Di trasmettere agli Uffiziali di Polizia le denunzie, che gli sono indirizzate direttamente. 3. D'invigilare su i Direttori del Giuri d'accusa, ed Uffiziali di Polizia del Dipartimento, e agire contro di loro. 4. Di fare istanza nel corso della processura per la regolarità delle forme, ed applicazione della Legge. 5. Di sollecitare l'esecuzione de'giudizi resi dal Tribunal Criminale, e denunziare gli abusi, eccessi di potere, e prevaricazioni. C. a. 245. p. 43.

Prefetto Consolare presso un'Amministrazione Dipartimentale, qualora sia Membro dell'Assemblea Elettorale, non adempie le funzioni dell'art. 42. della Costituzione, ma sono esercitate da un Cittadino non Elettore nominato a quest'effetto dal Consolato. E caso che questo non ne avesse nominaco veruno, lo nomina il detto Prefetto Consolare, che sia, per quanto si può, un altro de'Prefetti Consolari presso le Municipalita del Dipartimento. L. a.

71. p. 34.

Prefetto Consolare sta presso ogni Amministrazione Dipartimentale, e Municipale, qual si nomina, e si depone dal

Consolato. L. a. 46, p. 76.

Prefetto Consolare non ha voto nelle Amministrazioni; assiste peraltro a tutte le deliberazioni, ne se ne può prender veruna, senza che ne sia stato precedentemente inteso. Puo prender la comunicazione di tutti gli Atti dell' Amministrazione, e di tutte le carte della corrispondenza PR

attiva, e passiva. Esigge l'esecuzione della Legge: eldelle decisioni del Consolato. Corrisponde ai diversi Ministri, e rende ad essi conto in cio, che a ciascuno appartiene secondo le proprie attribuzioni. L. a. 47. p. 76.

Preserto Consolare delle Amministrazioni nel caso di malattia, o altro impedimento momentaneo vien supplito da uno nominato tra suoi Membri, e fuori di questi dall'

Amministrazione Municipale. L. a. L. B. p. 76.

Prefetti Consolari delle Amministrafioni sono obbligati a risiedere nel luogo, ove la loro rispettiva Amministrazione tiene le sue sedute. L. a. 49. p. 76.

Prefetto Consolare presso il Tribunale Civile del Dipartimento del Tevere ha un Sostituto. L. a. 28, p. 84.

Prefetto Consolare, e lo Scriba del Tribunale di Censura esercitano le funzioni di Prefetto Consolare, e di Scriba presso il Giuri d'accusa. L. a. 66. p. 93.

Presetto Consolare del Tribunal Griminale è incaricato 1. di presentare i delitti espressi nelle dichiarazioni del Giuri

d' accusa. L. a. 92. p. 99.

Preferro Consolare del Tribunal Criminale è in 3. luogo incaricato di denunziare agli Uffiziali di Polizia giudiziaria i delitti, dei quali egli ha cognizione, e che sa non essere ancora perseguitati. L. a. 92. p. 99.

Presetto Consolare dei Tribunal Criminale deve in 3. luogo invigilare sopra gli Uffiziali di Polizia Giudiziaria di tutto il Dipartimento, e se sono negligenti, gli avverte dei

loro doveri . L. a. 92. p. 99.

Prefetto Consolare del Tribunal Criminale deve in 4. lusgo assistere in tutti i processi criminali all'informazione pubblica, ed alli giudi. j. L. a. 92. p. 99.

Preferto Consolare del Tribunal Griminale deve in r. luogo fare tutti i quesiti, che giudica convenevoli. L. a. 192. p. 99. Prefetto Consolare del Tribunal Criminale deve in 6. luogo

ordinare l'esecuzione dei Giudicati, e chieder l'assisten-

za della forza pubblica. L. a. 92. p. 99.

Prefetto Consolare del Tribunal Criminale fa. in 7. luogo le funzioni di Uffiziale di Polizia giudiziaria riguardo ai direttori del Giur: d'accusa incolpati di qualunque delitto . L. a. 92. p. 98.

Presetto Consolare presso un Tribunale di Dipartimento, quando abbia un Sostituto, vien supplito da questo nelle

Inzioni dell'art. 92:, se il Prefetto sia assente, e se gli engano da lui delegate. L. a. 93. p. 99. Vedi Sostituto. Prefetto Consolare presso l'Alta Pretura ha un Sostituto.

L. a. 104. 2. 101.

Prefetto Consolare presso il Tribunale Civile del Dipartimento invia ogn'anno al Ministro della Giustizia lo stato delle spese presunte dall'ordine giudiziario. L. q.

PREFETTURA CONSOLARE, ed impiego dello Scriba pre-so il Direttore del Giuri d'accusa, s'esercita dal Prefetto Consolare, e Scriba del Tribunale di Censura.

C. a. 340. p. 42.

PRESIDENTE è uno de Costituenti il Comizio definitivo, eletto col Segretario, e tre Scrutatori a scrutinio segreto. C. a. 19. p. 8.

Presidente in nessuno de' due Gonsigli Legislativi può eccedere la durata di un mese. C. a. 57. p. 14.

Presidente del Senato, subito giunta una risoluzione del Tri-

bunato, ne legge il preambolo. C. q. 84. p. 18.

Presidente del Consolato dura tre mesi; ha la firma, e custodia del Sigillo. Le Leggi, e gli Atti de Consigli Legislativi s'indirizzano al Consolato nella di lui persona. C. a. 145, p. 27.

Presidente della Municipalità esiste in ogni Cantone. C. 4.
183. p. 23.

Presidenti de Tribunali di Censura sono, ciascuno nel suo Circondario, Direttori del Giuri d'accusa. C. a. 238.p. 42.

Presidente provisorio del Comizi, ed Asemblee provisorie dichiara, che l'Assemblea non essendo definitivamente costituita, non ha altr'oggetto, che di eleggere il Presidente, Scrutatori, e Segretario definitivamente. L. a. 43. p. 27.

Presidente definitivo delle Assemblee subito dopo la sua istallazione fa leggere dal Segretario definitivo il quadro delle elezioni da farsi mandato dall'Amministrazione Dipartimentale come all'art. 38., poscia gli articoli della Costituzione, che dichiarano nullo tutto ciò, che fa un' Assemblea Tribule, Comizio, o Assemblea Elettorale fuori dell'oggetto di sua convocazione. L. a. 48. p. 28.

Presidente dell' Assemblea richiama all'ordine qualunque Membro, che con parole, azioni, o in ogni modo ne turbasse l'ordine; ed in caso di recidiva può escludeisi con

una dichiarazione dell' Assemblea. L. a. 69. p. 34.

PR

Presidente dell' Assemblea in caso, che qualche Membro eada in grave eccesso nelle sedute, viene autorizzato u' · Assemblea, e fa condurre il colpevole vavanti l'Ulfiziale di Polizia del luogo. L. a. 70. p. 34.

Presidente dell'Assemblea, prima che si proceda all'elezione di alcun Funzionario, rammenta le condizioni richieste dall' Atto Costituzionale per l'esercizio dell'atto, di cui

si tratta. L. a. 107. p. 41.

Presidente, e li due Segretari di ciascun Consiglio Legislativo sono incaricati delle spese delle Sessioni, Edifizio, Polizia del Circondario, direzione della guardia in tutto cio, che non sia stato ordinato dal Consiglio stesso. L. a. 16. p. 46.

Presidente, e due Segretari, d'un medesimo Consiglio nominano alla pluralità de voti, e depongono quando sono unanimi li quattre Uscieri, ed altr' impiegati del Consiglio, suorehe i due Messaggieri di Stato, il Redattore de processi verbali, e lo Stampatore, i quali sono nominati dal Consiglio, e selo da lui possono ester dimessi, · L. a. 17. 2. 47.

Presidente, e li due Segretari di ciascun Consiglio Legislativo non possono aumentare, ne diminuire il numero, nè il trattamento degl' impiegati secondo la Legge. L. q.

18. b. 47.

Presidente del Consiglio Legislativo deve far osservare i regolamenti, accordare la parola, enunciare le questioni, proclamare i risultati delle deliberazioni, e dei Scrutini, portar la parola in nome dell'Assemblea, aprire, e chindere le sedute, annunciare alla fine di ciascuna gli og-getti, di cui si dovra essere occupati nelle seguenti. Non pero potra pronunziare il termine d'una seduta, quando la maggiorità del Consiglio ne domanderà la prolungazione. L. a. 19. p. 47.

Presidente del Consiglio, se sia assente, o se prende la parola come Opinante, è supplito dal suo Predecessore immediato; neil'assenza di questo dal più Anziano dei due Segietari; e nell' assenza di questo dal più anziano dei Membri presenti. L. a. 20. p. 47.

Presidente, e Segretarj, prima dell'apertura d'ogni seduta, fanno nella Sala mederima del Consiglio l'apertura delle Lettere, e plichi, che sono loro diretti. L. n. 22. p. 48.

93

Pres dente d'ogni Consiglio deve prima far mettere a voti modificazioni del progetto, poscia il progetto, o proposizion generale. L. a. 61. p. 56.

Presidente d'ogni Consiglio Legislativo è nominato a scrutinio individuale, come al 9, z tit. 3, della Legge sulle.

Assemblee Tribuli, Comizi, ed Elettorali, L. a. 77, p. 58.

Presidente dell'Amministrazione Municipale del Cantone si porterà due volte almeno per ogni decade al Capoluego del Cantone, qualora già non vi risieda, e convochera le Assemblee straordinarie, quando lo creda opportuno. L.

a. 30. p. 73. Presidente del Tribanale Civile del Dipartimento in caso d'assenza, è rimpiazzato dal più attempato degli altri 4.

Giudici. L. a. 31. p. 85. Presidente del Tribunale di Censura d'ogni quinto anno di nuovo eletto entra all'esercizio di sue funzioni li 15. Fiorile. L. a. 58. p. 91.

Presidente, e li due Giudici, che compongono il Tribunale Criminale, applicano le pene determinate dalla Legge ai delitti dichiarati dal Giuri di giudizio. L. a. 90. p. 98. Vedi Pene, Tribunal Criminale.

Presidente del Tribunal Criminale è incaricato 1. di sentire l'Accusato nel momento del suo arresto nella Casa di Giustizia, 24, ore appresso il più tardi. L. a. 91. p. 98.

Presidente del Tribunal Criminale è incaricato in 2. luogo di convocare li Giurati di giudizio. L. a. 91. p. 98.

Presidente del Tribunal Criminale è in 3. luogo incaricato di diriggere i Giurati di giudizio nell'esercizio delle loro funzioni, d'esporre loro l'affare, di spiegare loro le questioni, e richiamarli al loro dovere. L. a. 91- p. 98.

Presidente del Tribunal Criminale è incaricato in 4 luogo di determinare l'ordine della parola tra quelli, che domandano di parlare. L. a. 91. p. 98.

Presidente del Tribunale Criminale è incaricato in 5. luogo di tutti gli atti relativi alla Polizia delle Udienze. L. a. 91. p. 98.

Presidente del Tribunale Criminale, o un Giudice del Tribunale Civile, o il Prefetto Consolare, o il suo Sostituto commettano qualche delitto, il più attempato delli Giudici del Tribunale Civile, fa, riguardo ad essi, le funzioni di Ufiziale di Polizia giudiziale, e lo conduce avanta

ti un Tribunale di Polizia, o di Censura del Dipartimento il più vicino, se il delitto è di seconda, o terza clase e ed avanti uno de' Giuri d'accusa del medemno Dipartimento il più vicino, se il delitto è di prima classe. L. a. 94. P. 99.

Presidente dell'Istituto Nazionale d'ognuna delle due classi sarà alternativamente in giro per un mese d'una, e poi dell'altra classe. Così li Segretari. L. 2. 3. 2. 109.

PRETORI co'suoi Assessori sono in ogni Circondario, quali sono eletti per due anni, e possono essere immediata-

mente, e indefinitamente rieletti. C. a. 211. p. 37.

Pretori co'loro Assessori giudicano in alcuni oggetti in ultima istanza, o sia inappellabilmente, in altri resta libe-

ro l'appello. C. a. 212. p. 37.

Pretori, benche giudici incompetenti in alcune cause, assumono insieme con gli Assessori la conciliazione delle parti, e questa non seguendo, le rimette al Tribunale Civile del Dipartimento. C. a. 213. p. 37.

Pretore, ed i suoi 4. Assessori nelle Comuni al di sopra di 10. mila abitanti, sono eletti nel mese di Germile dell'anno 8, dell'anno 10, e così di seguito. L. a. 29 p. 24.

Vedi Comizj, Assemblee Tribuli.

Pretore esiste in ogni Cantone composto di più Comuni; le quali però essendo sopra a 15. m. abitanti, possono, in virtù d'una Legge, dividersi in due Circondari, che avranno ciascuno un Pretore. L. a. 1. 2. p. 81.

Pretori in Roma sono 121, cioè 4. per ciascuno de' tre suoi Circondari Municipali, ed uno per ognuna delle 12. Se-

zioni. L. a. 3. p. 21.

Pretore ha ciascuno 4. Assessori dimoranti come lui nel territorio di sua giurisdizione, ed alcri due nelle Comuni

unite al suo Gantone. L. a. 4. 5. p. 81.

Pretore, e tutti gli Assessori neili Cantoni composti di più Comuni, sono nominati dal Comizio del Cantone, o dal concorso di tutti li Comizi del Cantone, se ve ne sono più d'uno. L. a. 6. p. 81.

Pretori, ed Assessori sono eletti per due anni, e possono

esser sempre rieletti . L. a. 8. p. 82.

Pretori, ed Assessori nuovamente eletti entrano in esercizio delle loro funzioni il 25. Germile. L. a. 9. p. 82.

Pretore non può pronunziare veruna sentenza civile, sennon-

RR

stroine facendovi concorrere con lui due almeno de suoi Asessori: ne mai può essere assistito da più di quattro di loro. La acces. 82. Vedi Causa

Pretore assente vien supplito in tutte le sue funzioni da quello degli Assessori del Capoluego, che ha ottenuto

più voti nella sua elezione. L. a. 13. p. 82.

Pretore, che manchi per morte, dimissione, o destituzione, e manchi pure la metà degli Assessori, vengono nominati altri dal Presidente del Tribunale di Censura, il quale ha il Cantone nella sua giurisdizione. L. a. 15. p. 82.

Pretore; ed Assessori giudicano inappellabilmente tutti gli

di 30. L. s. 16. p. 83.

Pretori con gli Assessori giudicano in prima istanza le cause d'un interesse dalli scudi 31. a 1200., salvo il diritto dell'appellazione al Tribunale Civile del Dipartimento. L. a. 17. p. 83. Vedi appellazione, Tribunale Civile.

Pretore, ed Assessori concorrono alla nomina dello Scriba.

L. a. 18, p. 83.

Pretore assistito dallo Scriba fa tutte le apposizioni delle biffe, e gl'inventari prescritti dalle Leggi civili. L. a. 19. p. 33.

Pretori, ed Assessori conosceno, non come Tribunale, ma, come Buro di Conciliazione tutti gli affari d'interesse su-

periore a Scudi 1200. L. a. 20. p. 83.

Pretore è Uffiziale di Polizia giudiziaria; e come tale rice; ve le demunzie, e querele relative ai delitti di prima, e seconda classe; ne forma de processi verbali; e fa introdurre gl'incolpati avanti al Presidente del Tribunale di Censura, ovvero al Direttore del Giuri d'accusa. L. a. 45. p. 89.

Pretore come Uffiziale di Polizia in virtù dell'art. 46. decreta mandati d'accesso, o di arresto, e quali sieno co-

- desti due diversi mandati. L. a. 47. p. 89.

Pretore come Uffiziale di Polizia regola il numero, i giorni, e le ore d'udienza nel Tribunale di Polizia; e deve giudicare entro 15. giorni seguenti alla citazione indicata all'art. 53. L. a. 55. p. 91.

Pretore non può sedere nel Tribunale di Censura per il giudizio di un attare, in cui ha esercitato l'uffizio di Polizia giudiziaria; e viene rimpiazzate per detto affare dal

e Pi

Pretore, che lo segue nell' ordine della Tavola, ed in mancanza di questo, dall' Assessore indicato nell' ordine della Tavola. L. a. 61. p. 93.

PRINCIPJ naturali, dai quali derivano i doveri dell'Uomo, e del Cittadino sono due = Non fate agli altri ciò,
che non vorreste, che si facesse a voi = Fate agli altri il
bene, che vorreste riceverne Voi = . C. a. 2. p. 3.

PROCESSO avanti il Tribunale Criminale è pubblico; nè si può negare agli accusati il soccorso d' un Consiglio, ch'essi hanno facoltà di scegliere, o che loro è nominato per uffizio. C. a. 248. p. 44.

Processo verbale su la riduzione a metà degli Elettori d'un Comizio, si manda dalla Municipalità all'amministrazio-

ne Dipartimentale. L. n. 55. p. 31.

Processo verbale, letto che sia, dopo l'apertura d'ogni Gonsiglio Legislativo, ed adottata la redazione, si tratta in seguito degli ordini del giorno della Sessione precedente; gli ordini non possono esser cambiati, nè interrotti, che con Decreto del Consiglio. L. a. 37. p. 51.

PROFESSIONI, e loro esercizio non deve dipendere da veruna prestazione pecuniaria per l'ammissione ad esse.

C. a. 346. p. 59.

PROPINE, onorari, o retribuzione qualunque non può essere ricevuta dai Giudici Civili, e Criminali, ed altri Funzionari nominati negli art. 118, 119, 120, 121, per sedute, rapporti, funzioni, o altro qualunque. L. n. 122, p. 105.

Propine, o emolumenti per gli Scriba, Apparitori, ed altri Uffiziali di Giustizia saranno fissate dalla Legge su le pro-

cedure civili, e criminali . L. a. 123. p. 105.

PROPOSIZIONI delle Leggi con quali condizioni si facciano, e risolvano nel Tribunato, previe le tre letture. C.

a. 73. p. 16.

Proposizioni, che nel Tribunato si facciano alla terza lettura con modificazioni, e disposizioni addizionali, possono queste subito rigettarsi, non però adottarsi, se non dopo altri 10. giorni. C. a. 74. p. 16.

Proposizioni rigettate definitivamente dopo la terza lettura dal Tribunato, non possono riprodursi, che dopo un an-

no. C. a. 75. p. 16.

Proposizioni adottate dal Tribunato si chiamano Risoluzioni. C. a. 76. p. 17. Proposizione di revisione d'un Atto Costituzionale è discusdell'herata dal Senato con tre letture, nelle forme prescritte per il Tribunato. L. n. 73. p. 58.

PREPOSTI alle direzioni delle Contribuzioni indirette, e all'Amministrazione de'Beni Nazionali sonò nominati dal

Consolato. C. a. 159. p. 29.

PROPRIETA' è il diritto di godere, e di disporre de'suoi beni, delle sue entrate, del frutto del suo lavoro, e della sua industria. C. a. 5. p. 1.

Proprietà si mantengono con la coltivazione delle terre, con le produzioni, mezzi di travaglio, e con l'ordine sociale.

C. a. 8. p. 4.

# QUE .

UESTORI d'ogni Dipartimento sono nominati dal Consolato. C. a. 158. p. 29.

Questori d'ogni Dipartimento, e le diverse Agenzie Nazionali rimettono alla gran Questura i loro Conti rispettivi, che da questa si verificano, e gli ammette provisoriamente. C. a. 311. p. 54. Vedi Gran Questura.

Questore Municipale riceve tutte le contribuzioni dirette dal Gircondario d'una Municipalità. L. a. 39. p. 75.

Questori Dipartimentali qualora somministrino motivi di doglianza per negligenza, o incertezza di corrispondenza, alla gran Questura, con la semplice domanda di questa il Consolato provvedera al rimpiazzo. L. a. 47. p. 113.

Questori Dipartimentali se sieno trovati infedeli, o prevaricatori, la gran Questura li denunzia al Giuri d'accusa del Capoluogo del medesimo Dipartimento. L.a. 48.p. 124.

## RAP REC RED

APPRESENTANZA d'uno per un altro non s'amimette nei Comici. C. a. 16. p. 8.

RECINTO d'alcuno de due Consigli Legislativi non può contenere più luoghi separati da contrade, piazze, o vie pubbliche. C. a. 58. p. 14.

REDATTORI de processi verbali de due Consigli sono incaricati 1. della redazione, e conservazione de processi ti nel Buro det Consiglio; 3. dell'esecuzione delle determinazioni, per le quali il Consiglio ha ordinate la stampa di qualunque scritto; quando non vogliano invigilarvi i Membri stessi autori dei rapporti, mozioni, opinioni,

o discorsi, come ne son padroni. L. d. 23, p. 48.
Redattore de processi verbali assistera a tutte le sedute. Dovrà stare al banco particolare nell'interno della Sala, ne paò prender la parola, che alla barra, e coltanto nel caso che il Consiglio gli avra ordinato di prenderla. L. a. 24. p. 48.

Redattore, Stampatore, ed ogni Messaggiero di stato sono nominati a scrutinio individuale nei tre giorni- dopo la vacanza di uno di questi impieghi. L. a 79. p. 39.

REGISTRI DEGLI A ITI de Corpi amministrativi si rendono pubblici, e sono aperti a tutti g. Individui dipen-- denti dall' Ammaistrazione. Debbono compiersi ogni sei mesi, e si depositano nel giorno stesso, che si compiono. · Il tempo può prorogarsi dalla Legge. C. a. 201. p. 35.

REGISTRO CIVICO deve tenersi da ogni Municipalità, . che contenga i nomi di tutti i Cittadini domiciliati nel suo Terrirorio. L. a. 5. p. 21.

Registro Civico si formerà de nomi di quei, che avendo le qualità per esser Cittadini Romani si presenteranno alla · Municipalità per farsi scrivere dopo un anno dallo stabilimento della Costituzione, E questa iscrizione si supporrà come sosse stata fatta avanti la promulgazione dell'At-to Costituzionale, e servirà a stabilire il diritto di votare nelle Assemblee Tribuli, e nei Comizi, che si terranno per la prima volta l'anno 7, deil'Era Repubblicana. L. a. 6. p. 21.

Registri . che si tengono dalle Municipalità r. de' Cittadini; 2. de'non Cittadini, che vogliono esserci scritti; 3. della Guardia Nazionale sedentaria; 4. Delle Contribuzioni volontarie pagate in conformità dell'art. 297. della Costituzione. L. a. 9. p. 21.

RENDITA PUBBLICA altra ordinaria composta da imposizioni dirette, o indirette da esiggersi ogi' anno; altra straordinaria composta da esazioni circostanziali, come imposizioni accidentali, vendita di beni Nazionali, ed altre. L. a. 26. p. 119.

Rendita ordinaria dovrà esser sufficiente alle spese ordina-

RE RI

rie ragguagliate con le imposizioni ordinarie. Così la rendita communicationi esser sufficiente alle spese straordinarie ragguagliara con le imposizioni accidentali. L.a. 27. p. 119. REPUBRUCA ROMANA è una cel indivisibile. C. a. 1. p. 5. Repubblica ha uniformità di Leggi civili, e criminali, di

pesi, e di misure. C. a. 363. p. 62.

Repubblica sara prospera, se buone saranno le scelte nes Comizi, ed Assemblee Tribuli. C. a. 371. p. 64.

RESIDENZA de Consigli Legislativi può esser cangiata per Decreto irrevocabile del Senato, che gli assegna il nuovo luogo, ed il tempo da trasferirvisi. C. a. 104. p. 20.

REVISIONE della Costituzione su qualche articolo variabile si propone dal Senato, dal quale si passa per la ratifica al Tribunato. C. a. 327. e 328. p. 56. e 57. Vedi As-

semblea di Revisione.

Revisione della Costituzione proposta dal Senato, e ratificata dal Tribunato, se nel corso del settimo anno sara rinnovata nel Senato, e ratificata dal Tribunato, si convochera l'assemblea di Revisione. C. a. 339. p. 57.

RICORSO si dà dalla decisione del Comizio su l'esclusiva di questo a qualcuno di dare il voto; e si dà all'Amministrazione Dipartimentale prima, e poi definitivamente

al Potere Esecutivo. C. a. 20. p. 8.

Ricorso alla Gassazione non si da dai giudizi dei Tribunali di Censura, ne appellazione. L. a. 53. p. 91.

Ricorso di Cassazione si da avanti l'Alta Pretura dai Giu-

dicati de' Tribunali di Censura . L. a. 63. p. 92.

Ricorso di Cassazione s'ammette contro il Giudicato del Tribunale Criminale di Dipartimento ad istanza del Condannato, o del Prefetto Consolare di detto Tribunale. L. a. 91. p. 100.

Ricorso di Cassazione non si da dai Giudicati dell' Alta

Corte di Giustizia. L. a. 111. p. 102.

RIGORE non necessario per assicurarsi della persona di un accusato è delitto. G. a. 10. p. 2.

Rigore usato nell'arresto, detenzione, o esecuzione, oltre il prescritto dalla Legge, è un delitto. C. a. 229. p. 40.

RISOLUZIONE del Tribunato si annunzia con il preambolo, che contenga 1. la data delle Sedute, nelle quali saranno fatte le tre letture della Proposizione. 2. L'atto, col. quale dopo la terza seduta s' ed ichiarato, che non v'è luogo alla proroga. C. a. 77, p. 17. Risoluzione del Tribunato sopra una previa, e necessaria proposizione del Consolato, riconosciuta per urgente con dichiarazione dello stesso Tribunato, è cente dalle forme prescritte all'art. 73. Questa dichiarazione però deve annunziare la proposizione del Consolato, ed i motivi dell'urgenza ficendosene menzione nel preambolo della Risoluzione. C. a. 78. p. 17.

ROMA nel Dipartimento del Tevere è divisa in tre Circondari, og uno de quali ha la sua Municipalità particolare. I Circondari sono formati degli antichi Rioni. L.

a. 8. p. 3.

100

Roma avra Amministrazioni Municipali nella maniera dell'

art. 25. L. a. 26. p. 73.

Roma avrà 12 Commissari di Polizia, che saranno nominati, e deponibili dal Buro Centrale; e le loro funzioni saranno da questo determinate, con la previa approvazione del Consolato. L. 2. 45. p. 75.

Roma ha 12. Pretori, uno cioè per ciascuna Sezione, che sono 4. in ognuno de tre Circondari Municipali, ne qua-

li è divisa. L. a. 3. p. 81.

Roma, e Comuni, che hanno più Pretori: ogni Pretore, ed i suoi 4. Assessori sono nominati dal concorso de diversi Comizi composti per maggioranza dei suoi Giurisdizionati. L. a. 7. p. 81.

Roma ha 12. Commissari di Polizia, uno cioè per Sezione, nominati, e pessono destituirsi dai Grandi Edili. L. ai

42. p. 88.

Roma ha 12. Pretori, che un mese per ciascuno fanno da Giudice del Tribunale di Censura. L. a. 60. p. 92. Vedi Tribunale di Censura.

### SAL

SALE non possono esser comuni ai due Consigli Legislativi, ne essere nello stesso Recinto. C. 259. p. 14.
Sala d'ogni Consiglio Legislativo ha uno steccato particolare, che racchiude la sedia del Presidente, il banco dei due Segretari, quello del Redattore, e la Tribuna. Due Apparitori stanno alle due parti di questo steccato, e non le aprono, che agli Uffiziali, ed ai Membri del Consiglio, che hanno ottenuto la parola. L. 2, 27, 2, 49.

Sala del Senato ha inori dello Steccato degli Ufficiali 40. Sedie tra . saccate in distanza d'una sedia, numerate dal 1. al 40., ed un tavolinetto avanti og juna di esse. E sono disposte su molte linee curve ineguali fra loro. L. a. 28. p. 49. Vedi Sedie.

Sala del Tripu ato ha sedie numerate dal 1. al 72., e nella prima seduta d'og il mese si estrae a sorte uno di questi numeri per ogni Membro, che per un mese do-

vra occuparne la sedia. L. a. 30. p. 50.

Sala di ciascun Consiglio ha una barra riservata per i Cittadini amme si, o comandati di venire per essere intesi, ed una Galleria per gli Astanti, che contiene 80. posti in quella del Senato, e 144. del Tribunato. Gti Astanti stanno a sedere senza cappello, ed in silenzio. L. a. 31. p. 50.

Rala di nessuno de due Consigli può violarsi da persona straniera, duranti le loso Sedute; altrimenti viene arrestata per ordine del Presidente, e fatta tradurre al più vicino Tribunale di Polizia giudiziaria, che la condanna

a, tre giorni d'arresto. L. a. 38. p. 51.

Sala del Senato avrà la Statua della Legge, e quella del Tribunato la Statua della Liberta. L. a. 52. p 50.

SCRIBA dell' Alta Pretura è nominato dallo stesso Tribu-

nale. L. s. 105. p. 101.

Scriba, Apparitori, o altri Uffiziali di Giustizia percepirane no gli emolumenti, che gli determinerà la Legge su le procedure civili, e criminali. L. a. 123. p. 105.

SCRUTINIO segreto deve farsi per le elezioni ne Comizj, ed Assemblee Tribuli. C. a. 29. p. 9.

Scrutinj altri sono individuali, ed altri di lista. L. .. . 77 . p. 36.

Scrutinj individuali sono quelli, ne quali ogni Votante scrive un solo nome nel biglietto. L. a. 78. p. 36.

Scrutinj di lista sono quei, ne quali ogni biglietto contiene

più nomi . L. a. 79. p. 36. Scrutinj individuali si fanno sempre dalle Assemblee Tri-

buli. L. a. 83, p. 36, Scrutinj individuali si funno dai Comizj, quando s'elegge "il Presidente della Municipalità, e del Pretore . L. a. 81. p. 36.

Scrutinio e individuale ne Comizj, se dovesse nominarsi un

solo Elettore; così se dovesse nominarsi per rimpiazzare un' Assessore; o nelle Comuni sotto 10. mila abitanti un solo Edile, L. a. 81. p. 36.

Scrutini, di lista si fanno dai Comizi, quando si debbono contemporaneamente nominare piu Elettori, e più Assessori, e nelle Comuni sopra 10. mila abitanti molti Edili.

L. a. 83. p. 36.

Scruzinio individuale si fa nell'Assemblea Elettorale per eleggere ogni Membro del Senato, del Tribunato, Alto Pretore, Presidente del Tribunal Griminale, lo Scriba del medesimo, Presidente del Tribunal di Gensura, Amministratore del Dipartimento. L. a. 84, p. 37.

Écrutinio individuale si fa pure nelle Assemblee Elettorali, quando si tratta di scegliere straordinariamente un solo Giudice Givile, o un solo Sapplementario. L. 4.87, p. 37. Scrutinio di lista si fa dalle Assemolee. Elettorali, se debpbono scegliersi contemporaneamente più Alti Giurati, Giue.

bono scegliersi contemporaneamente più Alti Giurati, Giudici, e Supplementari. L. 2. 86, p. 37. Scrutinio di lista per l'elezione di più Individui si fa, che

Scratinio di lista per l'elezione di più individui si ta, che ogni Votante scrive sul suo biglietto tanti nomi; quanti sono i Funzionari da scrigliersi per lo stesso ufficio. Così nell'elezione degli Alti Giurati ogni biglietto deve contenere 8 nomi; in quella de 5. Giudici Givili, e così in circili i con la comita de contenere 8 nomi; in quella de 5. Giudici Givili, e così in circili.

simili . L. a. 97. p. 39.

SCRUTATORI del Comizio sono tre. C. a. 79. p. 8. Scrutatori provisori fanno lo spoglio de biglietti, in cui seno stati scritti dai Cittadini nelle Assemble ; nomi per ciascua biglietto. Quello; che avrà avuti più voti sarà il Presidente; quello; che ne avrà meno di lui sara Segretario; e poi li tre Scrutatori. E questi szanno i Membri definitivi. L. a. 47. p. 28. Vedi Elezione.

SCUOLE primarie vi sono nella Repubblica, dove s' insegna a leggere, serivere, gli elementi dell'aritmetica, e

e della morale. C. a. 289. p. 50.

Scuole superiori alle primarie vi sono in diverse parti della R pubblica, il numero delle quali è determinato dalla L gge. C. a. 290. p. 70.

SEDIÉ nella Sala del Senato come sieno disposte per gli Ex-Consoli, e per i Membri di ciascun Dipartimento, L. a.

SEDUTE de due Consigli Legislativi sono pubbliche, ma

il numero degli astanti no può eccedere il doppio di quello de' Membri. C. a. 61. p. 14.

Sedute si apicon la lettura del processo verbale. Nel tempo di questa lettura un' Apparitore porta ad ogni Membro il foglio di presenza da sottoscriversi. L. s. 33. p. 50.

SEGRETARIO del Comizio, C. a. 19. p. 8.

Segretario in nessuro de'due Consig i Legislativi può ecce-

dere la durata d'un mese . C. a. 57. p. 14.

Segretario non è necessario, se i Consoli vogliono deliberare senza la di lui assiste iza; ed in tal caso uno di loro scrive in un particolare Registro le deliberazioni. C. a. 146. p. 27.

Segretario del Consolato viene scelto da questo fuori del suo seno, che controfirma le spedizioni, e scrive le deliberazioni sopra un Registro, nel quale ogni Console può far inserire il suo parere motivato. C. a. 146. p. 27.

Segretario provisorio delle Assemblee provisorie fa l'appello nominale di tutti i Cittadini, che hanno diritto di votare, servendosi della lista indirizzata all' Amministrazione Dipartimentale come all'art. 12. L. a. 44. p. 38.

Segretario provisorio, facendo l'appello nominale, marca su la lista i nomi di tutti i Membri presenti. In seguito fa un secondo appello, ommerrendo i nomi gia segnati nel primo, e marca quei, che rispondone. L. a. 45. p. 28 Vedi Elezione.

Segretario dell'Assemblea Elettorale legge tutti i processi verbali concernenti l'elezione de'Memori, nella sola parte della loro nomina. L. a. 57 p. 23. Vedi Processo verbale. Segretacio, dopo futta la lettura de processi verbali formati per comporre l'Assemblea Electorale, e su cui non sia stato riclamato, gli mette a parte; ed il Presidente dichia-

ra, che gli Elettori sono verificati . L. a. 58. p. 32. Segretari di ogiun de due Consigli Legislativi racco gono le deliberazioni, leggana i processi verbali, tengono registro dell'ordine del giorno, sottoscrivono col Pre idente le de-

terminazioni del Consiglio, i processi verbali da lui adot tati, le Risoluzioni del Tribunato, e le Leggi del Senae to. L. a. 21. p. 47. Segretari due sono eletti a scrutinio di lista, e nelle forme

prescritte al G. 3. tit. 3. della Loggo sulle Assemblee Tribuli , Comizj , ed Elestorali , L. a. 78, p. 58 2 vo.

Segretario d'ogni Amministrazione Dipartimentale, e Municipale, e del Buro Gentrale di Rama sarà pominato, e deponibile dai Membri delle Amminise medini. Egli custodisce le carte, controfirma le spedizioni, ed ha obbligo di residenza. L. a. 50, p. 76

Segretario d'ogni Amministrazione nominerà, e potrà dimettere gl'Impiegati, il numero de quali sara il più ristretto, e fissato dalle Autorità superiori. L. a. 51 p. 77.

to, e fissato dalle Autorità superiori. L. a. 51. p. 77. Segretario generale del Consolato avrà un trattamento eguale a quello d'un Ministro. L. a. 25. p. 118.

SENATO si rinova ogni due anni nella quarta parte dei suoi Membri. C. a. 50. p. 13.

Senato delibera legislativamente per via d'appello nomina-

le. C. a. 62, p. 14.

Senato è composto di num. 32. Membri elettivi, e di tutti gli Ex-Consoli non dimissionati, nè destituiti, e che non occupano altra funzione pubblica. Non però vi potranno sedere, se non 8, anni dopo la sua usgita dal Gonsolato. G. 4. 79. p. 17.

Senato non può deliberare, se la Seduta non è composta di

5 numero 18. Membri almeno. C. s. 82. p. 18.

Senato privativamente approva, o rigetta le risoluzioni del Tribunato. C. a. 83, p. 18. Senato ricusa d'approvare le risoluzioni del Tribunato fat-

te contro le forme Costituzionali . C. a. 85. p. 18.

Senato, quindo la risoluzione del Tribunato non e preceduta dall'urgenza, ne fi tre letture, con l'intervallo dalla prima alla seconda di f. giorni, ed altrettanti dalla seconda alla terza. La discussione si fa dopo ciascuna lettura. Ogni risoluzione si stampa, e distribuisce due giorni prima della seconda lettura. C. a. 88. p. 18.

Senato è tenuto di decretare sopra ogni risoluzione del Tribunato in un mese dopo l'indirizzo fattogli da questo.

C. 4. 98. p. 19.

Senato, adottando le Leggi, le manda lo stesso giorno tanto al Tribunato, che al Consolato. C. a. 103. p. 20

Senato ha facoltà di cangiare la residenza de Consigli Legislativi, indicando un nuovo luogo, e l'època, in cui sono questi tenuti di rendervisi. Il Decreto del Senato su quest'oggetto sarebbe irrevocabile. C. q. 104, p. 20. Senato ricevo dal, l'inbanaco la lista di sei nominati per

Land Comple

SE ?? tos

Consoli, n'estrae tre a sorte; e degli altri tre n'elegge uno a scrutinio segreto. G. q. 135. p. 25.

Senato, nel camine di cinque giorni, dopoche il Tribunato gli ha proposti i Candidati da riempiere il posto vacante d'un Console, ne sa l'elezione. C. a. 142, p. 27.

Senato è composto di 32. Membri elettivi, e degli Ex-Consoli, che sono usciti dal Consolato da meno di 8, anni, e che in tai intervallo non hanno accettato altra funzione pubblica. L. a. 1. p. 44.

Senato discute, e delibera su l'atto d'urgenza, prima di passare alla risoluzione del merito. L. a. 69. 70. p. 57.

Senato, fuori de' casi d'urgenza, risolve dopo tre letture della proposizione a 5. giorni di distanza d'ogni lettura.

La discussione è aperta dopo ogni lettura, e la deliberazione si prende dopo la terza. L. a. 71. p. 57.

Senato, che delibera di trasferire da un luogo all'altro !
...due Consigli, puo prendere la deliberazione con urgenza.

L. a. 72. p. 58.

SENATORI, ch' escono dal Senato dopo 8. anni, possone essere rieletti immediatamente per altri 8. anni, e non più . C. a. 51, 52. p. 13.

Senatori nuevi si riuniscono in Roma il 1. Pratile d'ogni

anno. C. a. 53. p. 13.

Senatori debbono avere anni 35, compiti, esser vedovi, e maritati, e domiciliati nel Perritorio della Repubblica 5, anni, immediatamente precedenti all'elezione. C. 42 80. p. 17.

Senatori non possono esser citati, accusati, e giudicati in alcun tempo per quello hanno detto, o scritto nell'eser? cizio delle loro funzioni. C. a. 112. p. 22. Vedi Membri

de' Gonsigl') Legislativi.

Senatore, Tribuno, Alto Pretore, Prefetto Consolare presso, l'Alta Pretura, Gran Questura, nessuno potra essere, comminciando dall'anno 16, dell' Era Repubblicana, se non è stato almeno un'anno o Amministratore Dipartimentale, o Giudice d'un Tribunal Civile, o Presidente d'un Tribunal Civile, o Sostituto del Prefetto, Consolare, presso un Tribunale Civile, o Griminale, o in gradi maggiori di questi. C. a. 361, p. 62.

Senatori durano per & anni . L. a. 2. p. 44.

Senatori ogni due anni escono, dopo essere stati in ufficio

Der anni &., e sono rimpiazzati d. altri &. eletti dalle Assemblee Elettorali del Dipartimento, ognuna delle quali ne nomina uno. L. a. 4 p. 44.

Senatori si rinovano in numero di otto negli anni pari 8. 10., 12., e così di seguito. L. a. 5. p. 44.

Senatori di nuova elezione entrano in funzione il r. Pratile. L. a. 6. p. 45.

Senatori riguardo alla loro prima formazione escone d'impiego in numero di 8. li 3. Fiorile anno 8., altri 8. li i 30. Fiorile anno 10., altri 4. li 30. Fiorile anno 13., altri 8. li 30. Fiorile anno 14. L. a. 7. 8. p. 45.

Senatori di prima formazione decaduti, destituiti, o dimes-si nell'intervallo di una rinovazione all'altra, si contano nel numero degli 8., ch' escono. Il Supplementario di

quello, ch'esce, sara determinato dalla sorte . L. a. 9. p. 45-Senatori in numero di 8., ch'escono, si estraggono a sorte pella Sessione 16. Ventoso degli anni 8., 10., 12., 14. L. a. 10. p. 45. Vedi Membri,

SENTENZE isi pronunziano ad alta voce; e debbono esser 6 motivate, enunziandovisi la Logge applicata . C. a. 207. p. 36. Sentenza civile non puo pronunciarsi da verun Pretore, se a non fixendovi concorrere con dui due almeno de suoi Assessori . L. a. 10 p. 82.

MCUREZZA risulta dal concorso di tutti per assicusare i & diritii di ciascheduno . C. a. 4. p. 1.

SOCIE FA' esigge da ciascuno d'esser difesa, servita, vivere soctomesso alle Leggi, e rispettar quelli, che ne sof no gli organi. C. a. 3. p. 3. Società libere possono formarsi dai Cittadini per il progresi so delle scienze, e delle arti. C. n. 293. p. 51.

Societa popolare non può qualificarsi qualunque Assemblea e di Cittadini . C. a. 350. p. 60.

Società particolari, che si occupino in questioni politiche,

r non passono corrispondersi tra loro, ne aggregarsi, ne rener sedute pubbliche composte di Associati, e di Assie stenti distinti gli uni dagli altri; ne imporre condizioni di ammissione, e'di eligibilità; ne arrogatsi diritti di esclusione; ne aver Presidenti, o Segretari, o Oratori: in una parola veruna; organizazione, ne far portare ai suoi Membri alcun segno esteriore della lore associazione. C. C. a. 351. p. 60.

SO SPE

Società non possono presentare le loro petizioni collettive o individuali; eccettuate le Autorità costituite per oggetti propri della loro incombenze. C. a. 353. p. 61.

SOLDATI rivestiti d'un grado d'Uffiziali possono nel tempo di pace esser nominati a tutte le funzioni designate nell'ordine degli art. 360., e 361. E riprenderanno i loro gradi militari dopo le funzioni civili. C. a. 362. p. 62. Vedi Guardia Nazionale.

SOSTITUTO d'un Prefetto Consolare del Tribunale di Dipartimento supplisce alle di lui funzioni notate all'art. 92. in caso d'assenza, o che gli vengano delegate dal Prefetto, L. a. 93. p. 99. SOVRANITA' risiede essenzialmente nell'Università dei

Cittadini . C. a. 17. p. 2.

Sovranità non può attribuirsi a veruna unione parziale, o individuo de Cittadini . C. a. 18. p. 2.

Sovrano è l'università de Cittadini Romani. C. a. 2. p. 5. SPESE altre sono generali per la Repubblica, altre particolari per le divisioni della medesima, cioe per i Dipar-

timenti, e Municipalità. L. a. 4. p. 114.

Spese generali della Repubblica sono quelle, she concerno-no il Senato, il Tribunato, il Consolato, i Ministri, la Gran Questura, i Commissari della Contabilità, della Guerra, Marina, Relazioni estere, Polizia generale, Alta Corte di Giustizia, Alta Pretura, Debito pubblico, Pensioni, ed ogni altr' oggetto, che concerne, ed interessa tutta la Repubblica. L. a. 5. p. 114.

Spese particolari delle Divisioni della Repubblica sono trattamenti degli Amministratori Dipartimentali, Prefetti Consolari presso le Amministrazioni, ed i Tribunali, Giudici, Pretori, Scribi, ed Impiegati dalle Amministrazioni, e Tribunali, spese di collocamenti delle Ammini, strazioni, e Tribunali, della Giustizia Criminale, e prie giori, ed altre, che non hanno rapporto con tutta la Repubblica. L. a. G. p. 115.

Spese generali della Repubblica saranno pagate per mezzo della Gran Questura col prodotto di tutte le parti della

rendita pubblica . L. 4. 7. p. 115.

Spese particolari locali saranno pagate con i prodotti d'una imposizione accessoria aggiunta all' imposizione sui fundi

dell'art, 2. L. 6, 7, p. 115.

ro8 SPE

Spese particolari si rileveranno cosi: Nel determinare ogni anno la somma da esiggersi su i fondi, vi i aggiungeranno sempre uno, due, o più ventesimi, il prodotto dei quali serviranno per le spese particolari, finchè il principale dell'imposizione rimane destinato solamente alle spese generali. L. a. 8. p. 115.

Spesa locale presulta si annunziera ogn'anno dall'Amministrazione Dipartimentale al Ministro dell'Interno, inviandogli uno stato esatto. Il Prefetto Consolare presso il Tribunale Civile del Dipartimento fara conoscere al Ministro della Giustizia a quanto ascenderanno le spese dell'ordi-

ne giudiziario nel Dipartimento. L. a. 9. p. 115.

Spese locali inviate dalle Ammini-trazioni Dipartimentali, e Prefetto Consolare del Tribunale Civile del Dipartimento si divideranno tutte in due Specchi, uno de quali lo fara il detto Ministro concernente le spese dell'Amministrazione; e l'altro lo fara il Ministro della Giustizia concernente le spese di tutto l'ordine giudiziario della R pubblica. L. a. 9. g. 115.

Spese locali di tutta la Repubblica esposte in due Specchi, saranno messe a disposizione de due Ministri dell'Interno, e della Giustizia le somme cosrispondenti, e correspettive de loro impieghi, addossandone il pagamento di queste due somme al prodotto de Ventesimi accessori all'imposizione su i fondi. L. a. 9, p. 116.

Spese locali dimostrate ne due Specchi dai Ministri dell' Interno, e della Giustizia alla gran Questura, si prenderà questa cura, che ciascun Questore di Dipartimento abbia nella sua Cassa all'epoche convenienti li fondi necessari a soddisfar dette spese nel suo Circondario Dipartimentale. L. a. 10. p. 116.

Spese ordinarie si porranno in uno specchio dimostrativo, e saranno del Senato, Tribunato, Consolato, Ministero, Gran Questura, Baro della Contabilità, Armata, Marina, Relazioni estere. Corpi Amministrativi, e Tribunati il Il Consolato presenterà al più presto al Tribunato tutti i rincontri per formare tale specchio. L. 6. 16. p. 117spese generali, ed annuali per la Repubblica dovranno descriversi in uno specchio dimostrativo, e sarà delle spese ordinarie. I fondi, su cui tali spese soddisfarsi, saranno messi a disposizione de Ministri con Leggi particolari, a

SPE SQU STA STR 109

misura, che il Consolato ne mostrera il bisogno. L. .

17. p. 117.

Spese annuali particolari di ciascun Ministero saranno inviate dal rispettivo Ministro al Consolato in uno Specchio, dimostrativo. L. a. 18. p. 117.

Spesa dell' Armata sarà determinata qual debba essere in

rempo di pace. L. n. 18. p. 117.

Spese ordinarie comprenderanno quella del debito pubblico tanto per soddisfare gl'interessi, che per estinguere par-

zialmente il capitale. L. a. 19. p. 118.

Spese straordinarie, che in ciascun anno petranno occorrere per circostanze accidentali, saranno ogn' anno notate in uno Specchio; e la Legge metterà a disposizione de'idinistri li fondi necessari al pagamento. L. a. 21. p. 118.

SQUADRA Nazionale sarà stabilita per mantenere la tranquillità interna, ed eseguire gli ordini degli Uffiziali di

Polizia . L. a. 49. p. 89. Vedi Guardia .

STAMPA si fa de processi verbali de due Consigli Legislativi. C. a. 61. p. 14.

STAMPARE, pubblicare, scrivere, e dire i suoi pensieri non può proibirsi ad alcuno, ne i scritti esser sottomessi a censura prima di pubblicarsi; ma ognuno sara responsabile di ciò, che avrà pubblicato. Finchè la Legge determini la responsabilità, il Consolato procedera contro gli scritti calunniosi, e sediziosi. G. a. 344, p. 59.

STAMPATORE stesso può essere impiegato dai due Consigli, quando sia scelto da ambidue; dovendo però dividere i conti dell'uno, e dell'altro. L. a. 26. p. 49.

STRADE Maestre, ponti, canali, e tutti i lavori pubblici a carico delle Casse Nazionali, sono sotto l'ispezione delle Amministrazioni Dipartimentali, anche se il Ministro della Guerra, e Marina gliene commette l'ispezione. Le

a. 18. p. 71. Vedi Ministro della Guerra.

STRANIERO, che voglia divenir Cittadino Romano dopo il 1. Vendemiale anno 7. dell'Era Repubblicana (22. Settembre 1798.) deve avere 21. anni compiti, abbia risieduto nella Repubblica 14. anni consecutivi, che paghi una contribuzione diretta, che possegga una proprieta in beni stabili, o uno stabilimento d'agricoltura, o di commercio, o che abbia sposata una Romana, e che dichiari nel Registro civico l'intenzione di stabilirvisi. C. a. 7.p. 6.

STR/

Straniero si considera un Cittadino Romano, che abbia dimorato 7. anni fuori del Territorio della Repubblica Romana senza missione, o autorizazione data a nome della

Nazione. C. A. 13. p. 7.

Straniero, che s'introducesse nelle Sale duranti le sedute de'due Consigni Legislativi, sara subito preso per ordine del Presidente, e condotto all'Uffiziale di Polizia giudiziaria il più vicino, e condannato a tre giorni d'arresto.

L. a. 38. p. \$1. SUPPLEMENTARI degli Alti Pretori sono chiamati alle funzioni di questi, quando un posto d'alto Pretore viene a mancare straordinariamente per morte, dimissione, o altrimenti; e quando è convocata l'Alta Corte di Giustizia. L. a. 98. p. 180.

Supplementario d'un Alto Pretore morto, dimesso, o destituito è fimpiazzato per tutto il tempo, che rimanevagli.

L. a. 99. p. 100.

## TER TEV

WYERRITORIO della Repubblica Romana è diviso in Dipartimenti, e sono il Cimino, il Circeo, il Clitunno; il Metauro, il Tevere; il Trasimeno, il Tronto . C. a. 3. p. 5. Territorio della Repubblica Romana, é suoi Confini, Qua-

dro de' Dipartimenti, Cantoni, è Comuni. L. a. I. p. 1. a. 8. 5. 4.

TEVERE Dipartimento: C. a. 3. p. 5.

TRASIMENO Dipartimento. C. a. 3. p. 5.

TRATTAMENTO di ciascun Membro de' Consigli Legis-

lativi è di Rub. fi. 11. grano. C. a. 65. p. 13.

Trattamento, ed indennità assegnata dalla Legge a ciascun Funzionario non può da loro rinunziarsi nè in tutto, nè

in parte. C. a. 359. p. 6t.

Trattamenti degli Amministratori Dipartimentali in Roma. li Prefetti Consolari presso le Amministrazioni Dipartimentali, de' Commissari del Burò Centrale di Roma, del Prefetto Consolare presso le Amministrazioni Municipali, de Commissari di Polizia dei Circondari di Roma, del Segretario, e degl' Impiegati. L. a. 56. p. 77. Trattamento del Segretario d' ogni Amministrazione Municipale, e spese di banco non possono determinarsi da esp se, se non con l'approvazione dell' Amministrazione Di-

partimentale. L. a. 57. p. 78.

TRIBUNA nelle Sale de Consigli è destinata a parlare . Membri nelle Sedute pubbliche, e Comitati generali, eccettuati il Presidente, e Segretari, che posson parlare dal · loro luogo. L. a. 45. p. 52.

TRIBUNALE CIVILE del Dipartimento è composto d'un Prefetto Consolare, del suo Sostituto, e d'uno Scriba nominati, e deponibili dal Consolato, e di cinque Giudici almeno, li quali s'eleggono ogni cinque anni, e possono essere rieletti . C. a. 214. p. 37.

Tribunale Civile giudica nel modo, e casi determinati dal-

la Legge . C. a. 216. p. 38.

Tribunale Civile non puo giudicare in meno di tre Giudi-

ci . C. à. 218. p. 38.

Tribunale Civile d'ogni Dipartimento è composto di cinque Giudici, e di tre loro Supplementari, del Prefetto Consolare, del suo Sostituto, ne'luoghi dove la Legge ne ha stabilito uno, e dello Scriba: Li cinque Giudici nominano tra loro un Presidente per un anno. L. c. 27. p. 84. Vedi Giudicia

Tribunale Civile del Dipartimento giudica in 2. istanza inappellabilmente le cause da Scudi 30, a 1200., quando siasi appellato dal giudicato dei Pretori . L. a. 34. p. 85.

Tribunale Civile del Dipartimento giudica in 2. istanza inappellabilmente le cause superiori al valore di Scudi 1200., quando siasi appellato dal giudicato d'un altre Tribunale Civile di Dipartimento. L. a. 34. p. 85. Vedi Appellazione . :

Tribunale Civile del Dipartimento giudica in r. istanza salvo il diritto d'appellazione, le cause eccedenti il va-lore di Scudi 1200., quando l'Attore allega un atto di comparsa duranti 15. giorni avanti l'Uffizio di Concilia-

zione . L. a. 34. p. 85.

Tribunale Civile di Dipartimento, che giudica per appellazione, non revoca il giudicato del primo Tribunale Civile d'altro Dipartimento, se non con il voto di tre Giudici almeno. L. a. 36. p. 86.

TRIBUNALE CRIMINALE esiste in ogni Dipartimento. 

TRI TRI

Tribunale Criminale è composto di un Presidente, di due Giudici del Tribunal Civile, del Prefetto Consolare presso il Tribunal Civile, o suo Sostituto, è di uno Scriba, quale insieme col Presidente sono eletti per ciaque anni dalle Assemblee Elettorali, e possono esser sempre rieletti. C. a. 244, p. 434

Tribunale Criminale forma il processo pubblico. C. a.

: 248. p. 44.

Tribunali Criminali sono tre: di Polizia, Censura, Giuri

d'accusa. L. a. 37. p. 87.

Tribunale Criminale del Dipartimento, se annulla il giudicato, perchè il delitto era di prima classe, ne si poteva giudicare dal Tribunale di Censura, rimette l'affare ad un Giuri d'accusa diverso da quello diretto dal Presidente dal detto Tribunale di Censura. L. a. 64. p. 93.

Tribunale Criminale del Dipartimento risolve definitivamente, se il giudicato è rivocato nel merito. L. a. 64, p. 93.

Tribunale Criminale del Dipartimento annulla il giudicato

per difetto di forme, e rimette l'affare ad altro Tribunale di Censura di Dipartimento per essere ricominciato

... ogn'atto. L. a. 64. p. 93.

Tribunale Criminale del Dipartimento non pronunzia su i delitti di prima classe, se non dopo la dichiarazione precedente d'un Giuri d'accusa, e d'un Giuri di giudizio.

L. e. 65. p. 93. Vedi Giuri.

Tribunale Criminale ha tre Giudici: il Presidente nominato dall'Assemblea Elettorale per 5. anni; ed ogni 5. anni il nuovamente eletto viene istallato nel di 5. Fiorile. E più ha due Giudici presi ogni mese per turno tra li 5.

Giudici del Tribunale Civile. L. a. 89. p. 98.

Tribunale Criminale ha il medesimo Prefette Consolare del Tribunale Civile del Dipartimento. L. n. 92, p. 98. Ve-

di Prefetto Consolare del Tribunale Criminale.

TRIBUNALI DI CENSURA sono due almeno, quattro al più in ogni Dipartimento per i delitti, la pena de quali non è afflittiva, nè infamante. C. a. 230. p. 40.

Tribunali di Censura non possono pronunziare pena più grave della prigionia di due anni. C. n. 230. p. 40.

Tribunale di Censura è composto di un Presidente eletto per cinque anni dalle Assemblee Elettorali, di due Pretori, o Assessori del Presidente della Comune, in cui è

TRI 113

stabilito, d'un Prefetto Consolare nominato, e deponibile dal Consolato. C. a. 231. p. 41.

Tribunali di Censura tre per ogni Dipartimento situati nel-

le Città descritte. L. a. 6. p. 2. 3.

Tribunali di Censura sono tre in ogni Dipartimento art. 6. p. 2. della Legge sulla divisione del Territorio della Re-

pubblica. L. a. 56. p. 91. Vedi Appellazione.

Tribunale di Censura è composto d'un Presidente per cinque anni nominato dall'Assemblea Elettorale del Dipartimento, di due Pretori della Comune, dove il detto Tribunale è stabilito. V'è di più in ciascuno di questi Tribunali un Prefetto Gonsolare, ed uno Scriba nominati, e che possono destituirsi dal Consolato. L. a. 57.89-91.

Tribunale di Censura è autorizzato alla cognizione de delitti per via di citazioni fatte ad istanza del Querelante, o del Pretore, il quale ha fatta la funzione d'Uffiziale di

Polizia giudiziaria. L. s. 62. p. 92.

TRIBUNALI DI POLIZIA sono composti dal Pretore, e due suoi Assessori, che giudicano inappellabilmente. C. a. 230. p. 40.

Tribunali di Polizia non possono ecceder la pena del valore di tre giornate di travaglio, e la prigionia di tre gior-

ni. C. a. 230. p. 40.

Tribunale di Polizia v'è nel Territorio d'ogni Municipalità, composto dal Pretore, e 4. Assessori del Capoluogo. Ed essendovi più Pretori nel Territorio d'una stessa Municipalità, esercitano alternativamente ciascuno con due de'suoi Assessori per un mese. L. a. 52. p. 90.

Tribunale di Polizia procede con citazione ad istanza del Prefetto Consolare presso la Municipalità, o del Danneggiato; assistendo in ambi li casi il Prefetto Consolare alle discussioni, riassume l'affare, e dà la conclusione.

L. a. 53. p. 91.

Tribunale di Polizia ha per Gancelliere lo Scriba Civile

del Pretore. L. a. 54. p. 91.

TRIBUNALE TEMPORANEO d'appellazione vi sarà in Roma fin al 1. Pratile anno 7., che giudichera tutte le appellazioni dai giudicati resi dagli antichi Tribunali. L. a. 131. 132. p. 106.

Tribunale temporaneo d'appellazione avra per Prefetto Consolare il Sostituto del Prefetto Consolare presso l'Alta ... Pretura, con l'assegnamento eguale a quello degli Alti

Pretori . L. a. 134. p. 107.

Tribunale temporaneo d'appellazione, secondo l'art. 131., e 132., sarà composto di S. Supplementari dell'Alta Pretura, i quali dovranno rissedere in Roma fin al I. Pratile anno 7., e riceveranno l'assegnamento eguale a quello degli Alti Pretori. L. a. 146. p. 106.

Tribunale temporaneo d'appellazione si divide in à. Sezioni, ciascuna delle quali si nominera un Presidente; e le due Sezioni riunite si nomineranno lo Scriba. L. a. 235.

). 107.

Tribunale temporaneo d'appellazione cessando il 1. Pratile anno 7., ogni appellazione dai giudicati resi dagli antiriti Tribunali, sut cui non avrà il Temporaneo pronunziato, sarà rimesso dal Ministro di Giustizia ad uno dei nuovi; e dall'Alta Pretura, se vi sia contestazione: L. s. 136. p. 107.

TRIBUNALI rengono le sedute pubbliche; ma le delibera-

zioni de' Giudici sono segrete. C. s. 207. p. 36.

Tribunale dell'Alta Pretura nomina il suo Scriba. L. a. 105. p. 101. Vedi Alta Pretura:

Tribunali Ecclesiastici esistenti nel Territorio della Repubblica sono tutti aboliti. L. e. 124 p. 105.

Tribunali Laici preesistenti alla pubblicazione della Legge 20. Germile (o sia 30. Marzo 1798.) non potran intraprendere, ne proseguire verun affare. L. d. 125. p. 105.

Tribunali, ed ogni Autorità giudiziaria prendera cognizione subito depo il suo istallamento d'ogni affare di sua

competenza . L. n. 129. p. 166.

Tribunali antichi, ed Autorità giudiziarie cesseranno dalle sue funzioni il 1. Pratile pressino, e gli affari auteriori alla presente Legge non terminati saranno portati ai nuovi Tribunali competenti. L. a. 130. p. 106.

TRIBUNATO si rinova ogni due anni nella terza parte dei

suoi Membri. C. a. 50. p. 13.

Tribunato delibera sedendo, e alzandosi li Tribuni; in caso dubbio si fa l'appello nominale, ma allora i voti sono segreti. C. a. 62. p. 14.

Tribunato è composto di numero 22. Membri. C. a. 69. p. 15. Tribunato non può deliberare, se la Seduta non sia compasta di numero 36. Membri almeno. C. a. 71. p. 16. TRE LE

Tribunato solo è competente a proporre le Leggi. C. a. 72.

p 15. Vedi Proposizioni delle Loggi.

Tribunato delibera, e risolve su la proposizione delle Leggi, previa la trina lettura di 683, con l'intervallo dalla prima alla seconda di 19. giorni. Dopo ogni lettura s'ar pre la discussione; peraltro dopo la prima, e la seconda puo dichiarare, che vi sia luogo alla proroga, o che non vè luogo a deliberare. Ogni proposizione dev'essere stampata, e distribuita due giorni avanti la seconda lettura. Dopo la terza il Tribunato decide, se v'è luogo, o nò a prorogare la decisione. C. a. 23, p. 16.

Tribunato, se passato un mese dopo l'indirizzo fatto al Senato di qualche sua risoluzione, non ha questo decreato; puo indirizzargli un Messaggio con questi termini: Cittadini Senatori, il Tribunato vi ricorda, che nel giorne ... Egli v'indiritzò una diritzade na l'indiritzò una termine fittato dalla Cottinuzione; qual

tempo è d'un altro mese. C. a. 99. p. 19.

Tribuiato dopo il secondo mese, che il Senato non abbiar decretato definitivamente su la sua risoluzione, può di chiarare, che il Senato col suo silenzio l'ha apprevata, e mandaria al Consolato per farla eseguire come Legge, avvisandone il Senato coa un Messaggio C. n. 160. p. 26, 200.

Tribunato per eleggire i Consoli forma una lista di sei Cane didati, e la presenta al Senato, il quale ne sa estrarre tre a sorte, e quindi sceglie uno degli altri tre a scruti-

nio segreto. C. a. 135. p. 25.

Tribunato, se muoja, o in qualche maniera vachi l'impiego d'un Console, propone in termine di cinque giorni i Can-

didati al Senato . C. a. 142. p. 27.

Tribunato su le proposizioni del Senato della Revisione di qualche articolo della Costituzione deve pronunziare nel tre mesi seguenti da notificazione fattagli; altrimenti s'intenderanno rigettate. G. a. 339. p. 52. Vodi Revisione della Costituzione.

Tribunato è composte di 23. Membri. L. a. 1. p. 44.
Tribunato non delibera sopra verun progetto Legislativo, nè sa quelli contenuti nelle petizioni, e ne Messaggi del Consolato, se non quando la proposizione glien' e fatta d'occuparsene, da uno de'suoi Membri sottoscritta da estato, e da quatum altri, che l'appognamo. La a. 14. p. 16.

Equipment Class

Tribunato può rifiutare subito un progetto propostogli secondo l'art. 54. Per adottarlo pero debbono farsi le solite tre letture, se pure il Consolato non L'avesse invitato.

a dichiarare l'urgenza. L. a. 55. p. 55.

Tribunato delibera coll' alzarsi, e sedere; e sorgendo dubbj, o reclami sul risultato di due simili prove consecutive, il Presidente consulta l'Assemblea per sapere, se voglia farsi l'appello nominale. L. a. 66. p. 57. Vedi Ap-· pello nominale. Deliberazione.

TRIBUNI, ch'escono dal Tribunato dopo 6, anni, possono essere rieletti immediatamente per altri 6, anni, e non più, C. a. 50. 51. p. 13.

Tribuni nuovi si riuniscono in Roma ogn'anno il 1. Prati-

·· le . C. a. 53. p. 13.

Tribuno non puo essere chi non sia d'anni 25. compiti, e non sia domiciliato nel Territorio della Repubblica da 2. anni lumediatamente precedenti all' elezione . C. a. 70. p. 16.

Tribuni non possono esser citati, accusati, e giudicati in alcun tempo per cio, che hanno detto, o scritto nell'esercizio delle loro funzioni . C. a. 112. p. 22. Vedi Membri de' Consigli Legislativi ..

Tribuni durano per 6. anni . L. a. 2. p. 44-

Tribuni ogni due anni escono 24. di loro, che sono stati in' ufficio 6. anni; e vengono rimpiazzati da altri 24. Mem-· bri eletti dalle. Assemblee Elettorali del Dipartimento, ognuna delle quali ne nomina tre. L. a. 3: p. 44:

Tribuni si rinovano in numero di 24. negli anni dispari,

. 7. 1 9., 11., e cost di seguito. L. a. 5.: p. 44.

Tribuni di nuova elezione entrano in franzione il 1. Pratile. L. a. 6. p. 45.

Tribuni riguardo alla loro prima formazione escono d'impiego im numero di 24. li 30. Fiorile anno 7., altri 24. li 30. Fiorile ango 9., altri 24. li 30. Florile anno 11. L. a. 7. 8. p. 45. Tribuni di prima formazione decaduti, destituiti, o dimes-

si nell'intervallo de'una rinovazione all'altra si contano nel numero de' 24., ch'escano. Il Sapplementario di quello, ch'esce, sara determinato dalla sorte. L. a. 9. p. 45. Tribuni in numero 24., ch' escono, si estraggono a sorte

nella Sessione .16. Ventoso degli anni .7., 9, 11., L. a.

10. p. 45.

TOTTROCY TRUT TUT PIZ

TRONTO Dipartimento. C. a. 3. p. 5.
'TRUPPA non puo passare, ne soggiornare, se non alla distanza di miglia 13., e passi 426. dalla Comune, in cui i Consigli Legislativi tengono le loro Sedute, quando non sia a richiesta di questi, e con di loro autorizazione. C. a. 66, p. 15.

TUMULTO, se si levasse nel Tribunato, o nel Senato, il Presidente sa cuoprire le rispettive Statue della Liberta, e della Legge, ne si prendera deliberazione, che dopo molti minuti di silenzio. L. a. 41, 42, p. 52.

## VAC: VER

ACANZE de' Consigli) Legislativi ogn' anno durano quattro mesi consecutivi de l'epoca di esse si determina da una Legge ne primi 10. giorni del Pratile.

VERIFICAZIONE DE VOTI si fa una sola volta per ognigiro di scrutinio, quando un Assemblea non è divisa in Burò, e nessun' altra Assemblea concorra con l'altra per qualche elezione. L. an 15, p. 42.

Verificazione de voti sie fa dai Scrutatori ed il Presidente ne iproclama il risultato . Lo a. 115. p. 422

Verificazione parziale de voti d'ogni Buro si porta al primo Burò, ove si procede alla verificazione generale, aggiungendo per ogni Candidato il numero de voti ottenuti nei diversi Buro. L. a. 116, p. 42.

Verificazione parziale de voti, quando un Assemblea e divis sa in Buro, si fa in ogni giro di Scrutinio e consiste a formare in ogni giro la lista di tutti i Candidati, che hanno ottenuto voti, e quanti sieno questi vott. L. a. 116. p. 42.

Verificazione de' suffragi d' una, o più Assemblee Tribuli nette Comuni al di sotto di 10. mila abitanti concorrono all'elezione d'un Edile, o di un Aggianto, gli Scrutatori d'ognuna di esse formano dopo ogni giro di Scrutinio una lista esatta di tutti i Candidati, che nanno ottenuto voti; due di questi Scrutatori vanno alla Municipalità a portare questa lista, e precedere in presenza de Membri della Municipalità alla verificazione generale. Quello, che ha ottenuto la maggiorità assoluta de voti di tutte le As-

## UF VO UGR

semblee Tribuli della Comune, sara l' Edile, o Aggiunto. L. a. 117. p. 42.

Verificazione de suffragi si fa come all'art. 117. rapporto ai Comizi, o d'una medesima Comune superiore a to, mila abitanti, quando molti Comizi concorrono ad oleggere gli Edili, il Pretore, ed Assessori; o d'un medesimo Cantone composto di molte Comuni per l'elezione del Pretore, Assessori, e Presidente dell'Amministrazione Municipale. L. d. 118, p. 43.

UFFIZIALI di Milizia superiori al grado di Capitano sono eletti dal Consolato; ma di qualunque grado sieno, può rimuoverli. C. d. 150. e 151. p. 28,

Uffiziale di Polizia giudiziaria, che sia incolpato di qualche delitto, si determina il modo, coi quale si procede con-" tro di lui . L. n. 51. p. 90.

VOTO non può darsi per lo stesso oggetto in più d'una adunanza. C. a. 16. p. 8.

Voti Religiosi non sono riconosciuti dalla Legge, come nemmeno verun impegno contrario ai diritti naturali dell' Momo . C. a. 343. p. 59.

URGENZA delle proposizioni come venga dichiarata nelle risoluzioni del Tribunato, C. a. 18, p. 18.

Urgenza della proposizione dichiarata dal Pribunato si diseute dal Senato, che approva, o rigetta l'atto d'urgen-22. C. a. 36. p. 18.

Orgenna del Tribunato rigettata dal Senato fa, che questo non possa deliberare sul merito. C. a. 87. p. 19.

Urgenza come venga decretata, e dichiarata dal Senato. C. a. 91. 9. 19.

Brgenza non s'ammette per l'abrogazione d'una Legge. C. 40-303, 40-20, 1 )



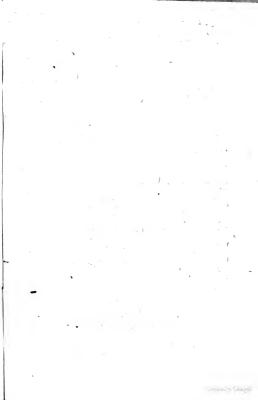



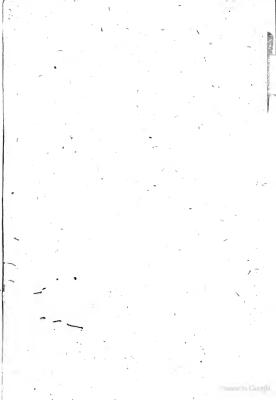

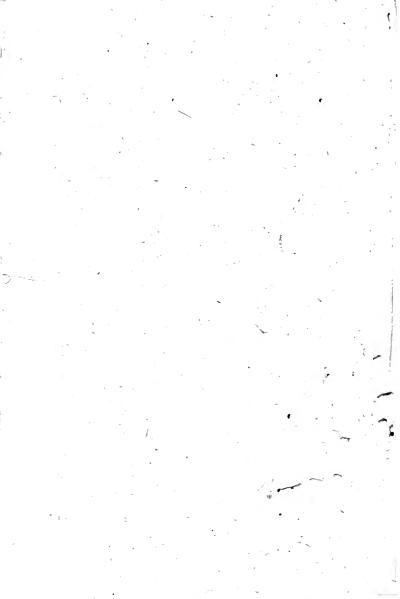



